

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





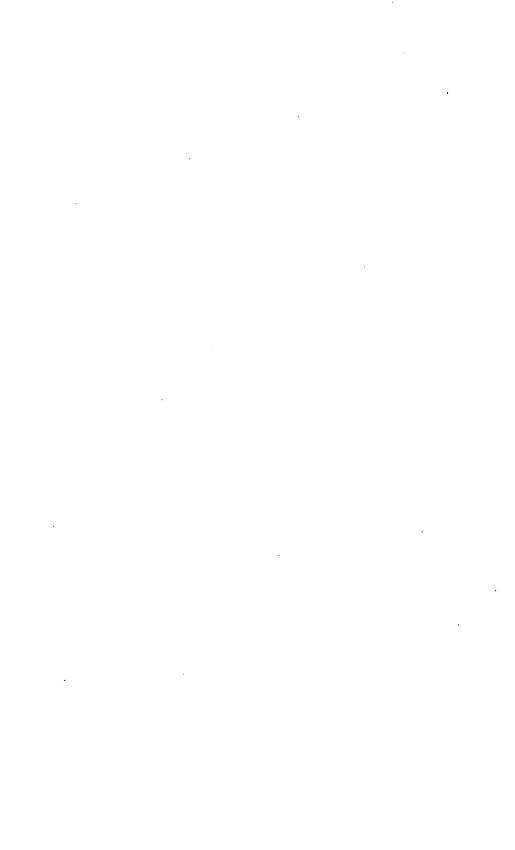

;

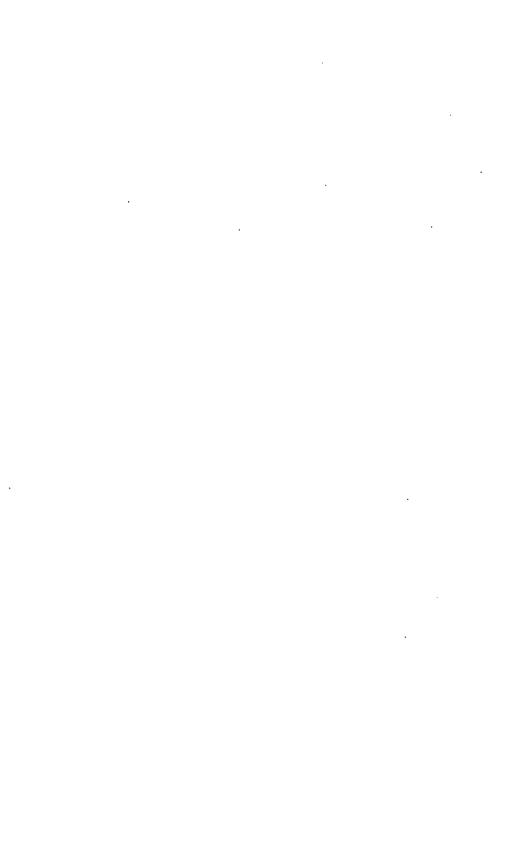

## IOHANNIS STAVPITII

ORDINIS S. AVGYSTINI PER GERMANIAM VICARII GENERALIS

### **OPERA**

QVAE REPERIRI POTVERVNT OMNIA

**EDIDIT** 

I. K. F. KNAAKE.

VOL. I.

POTISDAMIAE
APVD A. KRAVSNICK.
MDCCCLXVII.

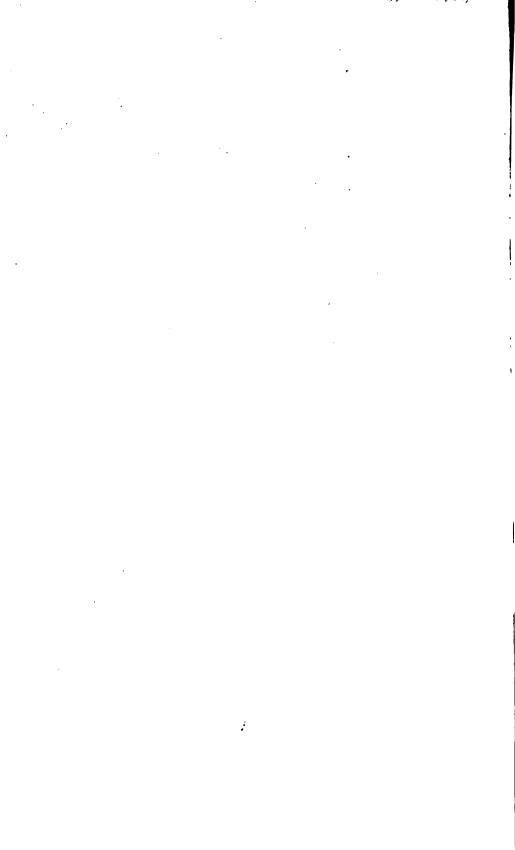

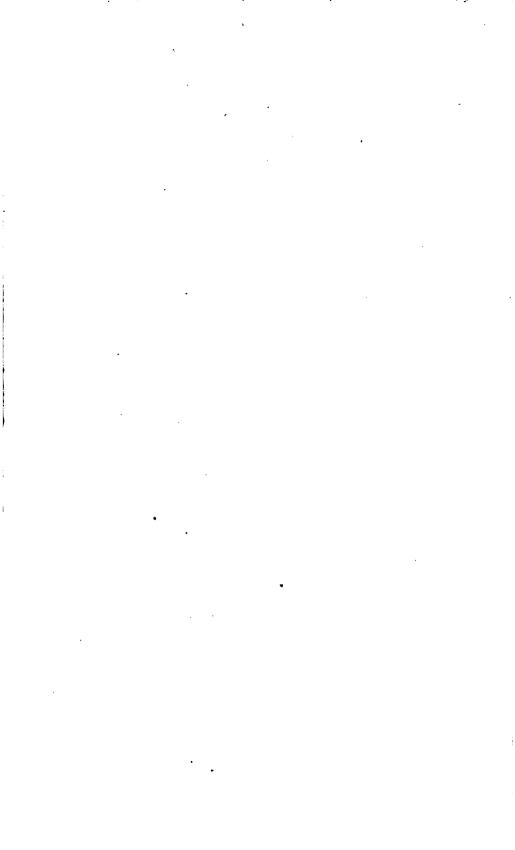

# Johann von Staupikens

# sämmtliche Werke,

herausgegeben

pon

## J. A. F. Anaake,

Tehrer und Prediger am Cadettenhause ju Potedam.

Erfter Band.

Peutsche Schriften.



Potsbam.

Il. Krausnick (Gropius'sche Buchhandlung).

1867.

## IOHANNIS STAVPITII

ORDINIS 8. AVGVSTINI PER GERMANIAM VICARII GENERALIS

### **OPERA**

#### QVAE REPERIRI POTVERVNT OMNIA

**EDIDIT** 

I. K. F. KNAAKE.

VOL. I.



POTISDAMIAE

APVD A. KRAVSNICK.

MDCCCLXVII.

• 

### FACVLTATI THEOLOGICAE

#### VNIVERSITATIS HALENSIS CVM VITEBERGENSI CONSOCIATAE

#### SEMISAECVLARIA CELEBRANTI

D. D. D.

EDITOR.

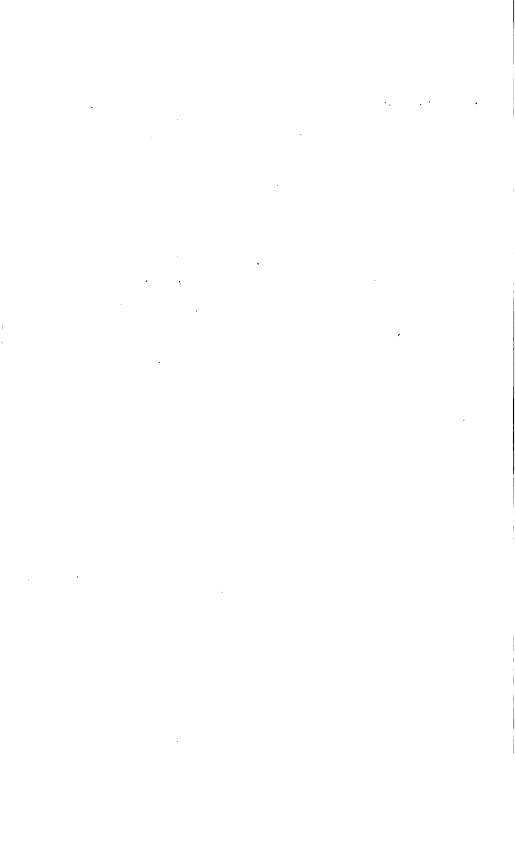

Nullo quidem alio vinculo, Viri summe reverendi, Vobiscum coniunctus quam quod commune veritatis studium connectere solet, quum neque universitatis Vestrae alumnus fuerim et vix uni ex Vobis de facie notum me putem, non potui tamen hanc primam omnium operum Staupitii editionem Vestris nominibus non dedicare. Quibus enim iustius offeram scripta illius viri qui academiae Vitebergensis postea cum Halensi consociatae facultati theologicae primus decanus praestitit quam iis qui nunc eidem ordini venerando addicti sunt? Nec dubito, id quod oro atque obsecro, quin bene benigneque excepturi sitis quae ad Vos mitto: nam totius ecclesiae evangelicae sunt opera eius per quem in Lutheri nostri corde primum evangelii lux de tenebris exsplendescere coepit, quem et ipsa semper quamquam sub finem vitae pontificiorum aqueis constrictum in numero habuit

gravissimorum divinae veritatis ante reformationem assertorum. Quo munere simul, Viri summe reverendi, sacrae scripturae praeceptum, ne obliviscamur eorum a quibus verbum dei didicerimus, aliqua ex parte exsequi mihi videor, qui ingenue profiteor quum aliorum tum Vestris ex libris in lucem editis multa me percepisse quae ad verum cognoscendum visendumque inserviant. Sinite ergo quaeso meam quoque vocem choro Vestrae academiae sacra semisaecularia celebraturo misceri: nulla unquam oblivio Vestri in me beneficii memoriam delebit. Deus autem optimus maximus adiuvet inceptum meum atque in suam gloriam vertat Vobisque omnibus et scholae Vestrae litterariae in perpetuum, pie precor, sit propitius. Valete.

### Editoris praefatio.

Dtaupitii nomen clarius lucet quam de quo multa disseri oporteat. Singuli quidem eius libri iam antehac aliquoties collecti sunt, sed nunquam adhuc omnia quae exstant opera coniuncta in lucem prodierunt. Id considerantem me debitum ecclesiae evangelicae persolvere putabam, si illius viri quotquot reperire possem scripta ederem, et (Deo gratias!) mihi contigit, ut opinione plura invenirem. Non enim libellos solum ab ipso auctore eiusque aequalibus typis traditos descripsi, qua in re multum amicissimi mei Ottonis Zippelii opera adiutus fui, sed etiam ex codicibus manu scriptis quae nondum promulgata erant haurire mihi licuit: 1) unde magna me spes tenet, historiae litterariae et ecclesiasticae amantibus munus meum quantulumcunque non ingratum fore. Sed fecerimne operae pretium, alii iudicabunt: meum erat quae habebam summa religione reddere. Sunt autem partim Germanice partim Latine confecta: quamobrem in duo distribui volumina, quorum alterum scripta Germanica, alterum quae Latinis litteris mandata sunt complectitur, et eum quidem ordinem adhibui, ut libri iam antea formis excusi nova neque dum cognita excipiant, singulis autem scriptis procemium historicum et litterarium praecurrat. In textu constituendo plerumque leges a viro clarissimo Dr. Böcking in Hutteni operum editione observatas secutus summa cura ac diligentia cavi ne usquam ab antiquissimis optimisque fontibus temere recederem.

<sup>&#</sup>x27;) Maximam librorum Staupitianorum partem in bibliotheca regia Berolinensi deprehendi quos inde mini petenti eius custodes solita liberalitate satisfecerunt, nonnullos meum ipsius librarium continet; codices vero manu scriptos viri clarissimi Dr. Beck ex bibliotheca Gothana et Dr. de Scheurl, professor Erlangensis, ex archivo familiae Scheurlinae nunc in Museo Germanico Noribergae asservato summa humanitate mini commodaverunt: quibus omnibus ne accepti beneficii immemor videar multas ago gratias.

Sed duplicem criticae exercendae rationem inii. In Germanicis enim libris non nisi ubi vel librarios vel typographos erravisse manifestum erat, v. c. taihafftig pro tailhafftig, quam reperi orthographiam mutavi, quum non mode historiae sed etiam grammaticae nostrae servire mihi proposuerim; ubi vero duo eiusdem scripti exemplaria, alterum ex altero repetitum, recensenda erant. archetypon textui subieci lectionesque alterius in inferiore margine accuratissime annotavi. In libris autem Latina lingua exaratis, quorum orthographia qualis tunc fuerit parum nostra interest, non quidem verborum ordinem ac seriem impugnavi. at rationem scribendi nostrae consuetudini accommodavi, auctoris tamen proprietates ubique retinens. Idem mihi semel atque iterum sumpsi in signis interpunctionis quam vocant ponendis reliciendisve quae nulla regula observata adhibita esse videmus, ne legentium oculi antiquo hodieque insolito verborum partiumque orationis distinguendorum more nimis offendantur. Ab annotatiunculis denique quae nihil ad criticam grammaticamque pertinent subtexendis adeo mihi temperavi, ut iustam me vituperationem effugere posse non sperarem, nisi persuasum haberem, in tanta litterarum iniquitate qua nostra aetas in dies gravius laborat melius esse puros fontes nude atque exiliter aperire quam magno nitore ac fuco ornatos obstruere. Utcunque erit, iuvabit tamen praeceptori nostri Lutheri praestantissimo exegisse monumentum eius memoria haud indignum neque unquam me poenitebit pro virili parte veritati indagandae consuluisse.

# SCRIPTA GERMANICA.

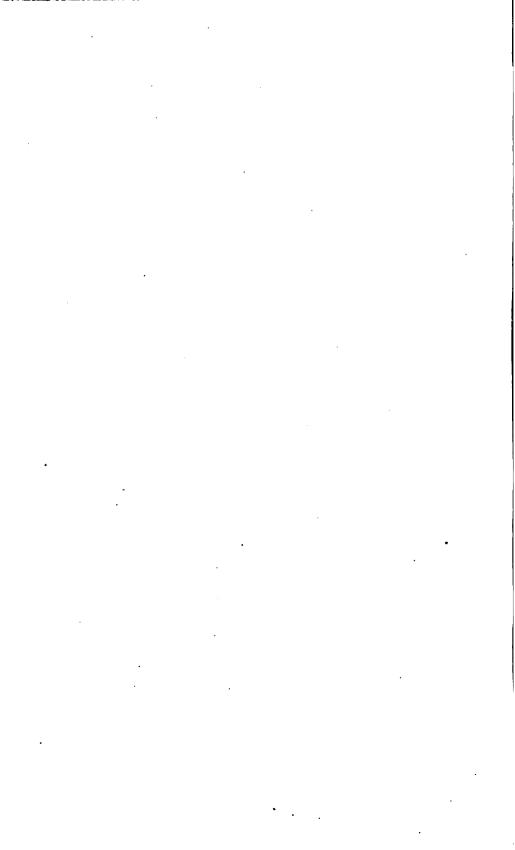

#### I. Litterae testes. 7. Dec. 1510.

Scheda quae sequitur iam prius quidem exiit A. D. Geuderi de vita Ioannis Staupitii dissertationi inaugurali Gottingae a. 1837 divulgatae ex autographo in tabula lithographica addita, sed nondum typis excusa: unde non dubitavi eam in hoc volumine primam proponere, praesertim quum simul quibus litteris Staupitius ipse nomen suum scripserit ostendat. Verba schedae subscripta alia manu adiecta videntur.

Ich bruder Johannes von Staupiz Doctor Augustiner vicarius bekenne mit diser mehner handschrifft daß der gleyzman hie zw wittenberg vff dinstag nach allerheplgen tag 1) Inn Bnser Closter oberantworth hat XX. fl. rennisch Se eynundzwanzig gl fur enn guldin Bon
wegen deß durchlauchtisten Chürfursten Herzog friderichs von Sachsen
2c. Sage In der selbigen hie mit quidt ond ledig Datum samstag
nach nicolai 1510 onder mehnem gewonlichen pepschafft.

(L. S.)

Manus Johannis Staupitzii.

### II. Concionum epitomae. Sententiae. Sermones convivales. 1517.

Christophorus Scheurlus, iurisconsultus Noribergensis, ante diem VI. Id. Jan. 1518 ad amicum quendam cuius nomen ignoratur epistolam dedit, in qua legitur: 1) "Nedum amicitia quam in academia tecum constitui, sed et consuetudo et ius illud familiaritatis quod cum omnibus Augustinensibus mihi intercedit pollicentur, te meas litteras benigne accepturum, maxime si mitterem sermones convivales reverendi primatis nostri quos ex illius ore, eo nihil minus cogitante, perscripsit Lazarus Spengler". Nihil dubitationis habet quin hoc loco de Staupitio Noribergae versante mentio fiat. Eo ordinis S. Augustini

<sup>&#</sup>x27;) 5. Nov. — ') Quae hic afferuntur, vid. in libro, cui titulus: Chriftoph Scheurl's Briefbuch, herausgegeben von Fr. v. Soden u. J. R. F. Anaake vol. II. —

per Germaniam vicarius generalis quum coenobiorum spectandorum causa iter faceret venire ibique conciones habere solebat. Itaque postquam iam saepius illam urbem visitavit, etiam tempore adventui et nativitati Domini sacro a. 1516 iterumque incunte vere a. 1517 cum ibi videmus. Staupitii conciones quantopere populo Noribergensi approbatae sint, testis est Scheurli epistola a. d. IV. Non. Jan. 1517 ad Lutherum data, ex qua apparet eum tum temporis de executione aeternae praedestinationis verba fecisse 1). Augustinensium ecclesia saepe audituros capere non potuit: omnes admirabantur hominis eloquentiam, maturitatem, dexteritatem; simile quid antea publice non praedicatum erat; alii eum Pauli discipulum immo linguam, alii evangelii praeconem et verum theologum cognominabant. "Non modo honesti, inquit, cives sed et optimates et certe qui reipnblicae prima gubernacula tenent pulchrum duxere sese illius familiaritati insinuare, quin honorem reputarunt se ipsos exhibere hospites et non invitatos cum doctore Staupitz coenare". Nec minus laudatur Staupitius tribus mensibus post Noribergam redux factus. Istis ipsis in coenis aut non ita multo post ex eius ore sermones illos convivales conscriptos esse ego quidem pro certo affirmare ausim. Quibus autem amicis plerumque stipatus Noribergae conviviis interfuerit, satis cognoscitur ex Scheurli epistola ad eum ipsum a. d. VII. Id. Jan. 1518 data, qua eum proximae illic commorationis admonet ac nomine sodalitatis Staupitianae exposcit, ut mox revertatur populoque verbum dei exponat. "Ut nostri, inquit, plerumque sunt singulares, ita in te amando nemini se cedere credunt vellentque in rationario tuorum amicorum non esse ultimi, utpote qui etiam iogos tuos reverenter accipiant, te praedicent, honorent, tibi placere velint. Unde etiam se tibi commendat pater patriae Antonius Tucher, Hieronymus Ebner, Caspar Nuzel, Hieronymus Holtzschuher, Andreas et Martinus Tucher, Sigismundus et Christofferus Furer, Lazarus Spengler, Albertus Durer, Wolfgangus Hoffman et ego imprimis et ceteri quorum nomina me fugiunt." Quo in numero etiam is qui sermones illos convivales Staupitii ex ore exceptos collegit nominatur nec est cur corum originem aliunde quaeramus.

Sed ubi ipsi inveniuntur? Ch. Scheurlus eos amico quem ne nomine quidem novimus mittit; nusquam alibi ullum vesfigium conspicitur, quin immo ad hunc usque diem nihil omnino de iis notum erat: nec tamen sunt perditi. Codex bibliothecae Scheurlinae manu scriptus littera C insignitus qui magna ex parte epistolas saeculi XVI. continet in fol. 168a. — 174a notata quaedem habet quae inscribuntur: "Etsich Anglich leren und facecien die der Erwirdig und gaistlich herr Johann von Staupit doctor vicarius Augustiner ordens etsichen erbern personen die mit Ime die malzeit genomen mundtlich also Bber tisch mitgetailt hat" et se-

<sup>1)</sup> Vid. Burckhardt, Luther's Briefwechfel p. 4.

cundum locum quem obtinent annis 1516-1518 confecta esse videntur. Quis igitur dubitare possit, quin in istis utilibus praeceptis ac facetiis sermones illi convivales nobis exstent? Qui quamquam ex rerum de quibus disputant natura minime nobis aperiunt qua ratione Staupitii de rebus divinis cogitata inter se apta colligataque videantur, ipsum tamen eundem nobis ostendunt qualem qui eiusdem fuerunt aetatis eum omnes iudicarunt: singularis in eo pietas cum summa humanitate coniuncta est neque eum ab usu consuetudineque vitae communis abalienavit, et quae in unoquoque vere christiano esse iubet in ipso videmus.). Magni quoque momenti sunt sermones convivales quia ansam praebent tempus quo alia quaedam concepta sunt constituendi. Eodem enim codice nonnullarum concionum continentur epitomae quas statim sacris finitis unum ex auditoribus Staupitii conscripsisse veri simile est et mea quidem opinione eundem Lazarum Spengler; reperiuntur autem ante ipsos sermenes convivales eadem manu descriptae et 24 folia maximae formae complectentes. Certum est eas maioris esse pretii. quum singula dogmata continua tractent: haud scio an sint doctrinae ecclesiasticae, quarum Scheurlus in epistola ad amicum illum non nominatum data mentionem facit; scribit enim, ut ipsius verba afferam: "Circumferuntur etiam eius (Staupitii) doctrinae ecclesiasticae", quae propter genitivum "eius" vix aliud significare possunt quam doctrinas in ecclesia vel concione sacra propositas. Quodsi meminerimus Staupitium Noribergae fuisse mensibus Martio et Aprili 1517 solasque harum epitomarum inscriptiones adspexerimus, persuasissimum nobis erit, quae hic promulgantur nondum edita omnia illo tempore concepta ac litteris mandata esse nec conclusionibus nec sententiis quae interiectae sunt exceptis.

Ain kurzer aufzug vnd Sumarium ainer predig des Erwirdigen hochgelerten herren Johansen von Staupis der heiligen schrifft doctor gemainem Vicario Augustiner ordens Von ainer waren rechten rew wie die sein vnd welcher gestalt der mensch dieselben ordnen sol das sie Im nuplich Bnd fruchtbar sep.

Bil menschen nemen Ir rew fur, das sie In die ordnung mit der sie beschehen sol, nit ergrundet, wirdet auch dem menschen zu ablegung seiner sonden gant vnfruchtbar. Domit dann denselben sundern Ir berewung nit mer zu ainer Versurung dann ainer genieslichen frucht des lebens raich So ist ainem phen menschen vnd rechten warhassten rewer not zuwissen das dreverley rew sein.

<sup>&#</sup>x27;) Cf. initium sermonum illorum: Ain recht Chriften mensch vergleicht sein gemute und wegen phesmals mit dem, das gelegenhait der zeit, statt und personen erfordert; dann In der tirchen ist er andechtig, In Raten tapffer und fursichtig, ob dem tijch und ben erbern personen augenem und frolich".

Die erft rew ist diese das der mensch seine begangne missethat dorumb berewt Bud In schmerzen bedenckt Das Ime solche Zu schaden raicht, ain vnruwig gewissen macht, zu vnern dint, das er sich domit ewiger vntodlicher besonung beraubt vnd ewiger verdamnus tailhasstig gemacht hat. Diese rew Wo sie allein aus angezaigtem grundt beschicht ist ganz vnnuz Bud on alle frucht, Wirdet auch ainer galgen rew Vergleicht: wie ein died so er zum galgen Verurtailt ist, hat er seiner verschuldten missethat dorumb berewung das er domit den galgen empfahen sol vnd verdint hat, vnd dieweil solche rew von got nit ausgeet, auch In got Vnd zu gotes eer vnd i lieb nit gewendet Sonder allein In des menschen nuz vnd schaden Wie oblaut on mittel gezogen wirdet, dient sie ganz zu keiner fructbarkait oder ablegung der sonden.

Die ander rew<sup>2</sup>) ist diese, das der mensch seiner Volbrachten sundt halben darumb ainen schmerzen und berewung tregt, das er domit got, seinen Schopsfer, belaidigt und erzurnt, Und seine gotliche gepot Vbergangen hat. Diese rew, Wiewol sie mit ainem rechten ordenlichen grundt beschicht und stracks In die lieb gottes geplanzet wirdet Ist sie doch zu abwaschung der sunden und eruolgung gotlicher parmherzigkait nit vollig: dann so groß kann des menschen nit rew sein Wo sie nit In die nachsolgenden dritten als die aller volkomensten genugsamen rew geordent wirdet, das sie ain die aller volkomensten genugsamen rew geordent wirdet, das sie ain die aller volkomensten genugsamen rew geordent wirdet, das sie ain die aller volkomensten genugsamen rew beingen, wirdet sie doch durch der nachsolgenden schmerzen, rew und traurigkeit unsers seligmachers allererst angezundet und lebendig gemacht Vnd dan zu abtilgung Unnser sonden mer dann genugsam.

Der drit schmerz oder New ist der den christus als der Anschuldig ist und In des mundt (nach bezeugung des apostels petri) ainicher betrug nie ersunden ist sur Anser verschuldung am Olberg gehabt, als er vor engstlicher pitrigkeit, schmerzen und traurigkeit plutigen schwais geschwizt hat. Dieser schmerz ist seinem vorsteenden leiden Borgangen, als die berewung des herzens der muntlichen peicht Vorgeen soll, dieser schmerz And berewung dristi Wo wir Anser rew darein ergrunden, Ist zu abwaschung aller unser missethat genungsam And so vellig Woes moglich were das tausent Welt weren das sie durch diese engstliche plutschwaissung christi Irer sonden entledigt wurden.

Bud darumb zu ainem beschluß fruchtbars erlangens so sol vnser rew also geschickt sein, das wir ober Buser sunden den hochsten schmerzen mer mit den Inwendigen zehern des herzens dann auswendiger bewahnung haben, darumb das wir got Busern ) seligmacher als den

<sup>1)</sup> vnb om. cod. — 2) Cod. trew. — 2) Cod. an. — 4) Cod. werben. — 5) Cod. Buferm.

edeln gespons vnser selen, auch das hochst vnd pest gut wider ordnung rechter gotlicher lieb, aus der auch diese vnser schmerzliche berewung endtlich vlissen sol, belaidigt vnd erzurnt haben vnd nit aus Brsachen verwurdter ewiger belonung des i) himels oder verdinter straff der hellen i, verlust der eern vnd schandt der sunden, mit diesem angehefsten stellichen Bnd demutigen ersuchen Bnd ruffen zugot, das er i) dieweil vnser rew Bnuolkomenhait mit seiner rew i) vnd schmerzlichen traurigkait erstullen woll.

Wo dieser grundt mit andacht Bnd ganzem herzen beschicht, wirdet vans der gotlichen mitwurckung und parmherzigkait sonders zweissels ganz nit mangeln, Bns entspringen auch alsdann dauon die fruchte die ainer Warhassten fruchtbarn rew nachfolgen und anhangen Nemlich ain rwig gewissen, des gleichen das uns unsere traurigkaiten Und zeher suß wern Bnd mer zu ainer frewd dann pitterkait komen und das alsdann die lieb zu dem nachsten so gross In uns wechst das ums alle menschen lieb und holtselig sein. Dann diese warhasste geordente Bnd In das deiden christi ergrundte rew macht den menschen In seinem gemute so rwgsam das er ganz nit zweisselt an Vergebung Bnd nachlasung seiner sonder bleibt In ainem christenlichen gemute Vnd dem starden unzweissenlichen glauben, das er durch ain solche rechtgeordente rew Vnd die mitwurckung des pluts christi vergebung seiner begangen misselhat erlangt hab.

Bnd dis ist war das ein mensch ein so herzliche rew furnemend.) mag nit allein der hellen entpsliehen, Sonder auch domit die pein des segseurs, ob er gleich in ?) vngeperlikait Bnd on die Christenlichen Sacrament wurd verfarn, gennplich ablegen . Wie aber dasselbig rew zu abtilgung angezaigter peen genungsam beschehen soll, das zaigt paulus In ainer epistel zu den Romern klerlich an der gestalt das der mensch ainen so grossen herzlichen schmerzen Bber seine sunde surneme So grossen wollust als er In vbung derselben missethat gehabt hat. Wieswol nun gar beschwerlich ist zu ainer solchen hohen. or rew Zu komen Wil doch got der almechtig als ein parmherziger Bater, wo wir durch ein geordente rew hierin vnnser vermogen thun And vns der mitwurcklichen krasst vnd erfullung des pluts christi vnderwerssen, abermals gebult tragen, vns auch nit verlassen, Sonder Unser purg vnd selbhelssen, also Was auss moglichen ankerten vleis an vnns erwindet das solchs an Ime als vnserm erloser vnd purgen zugee vnd erstatet werd. Bnd

<sup>&#</sup>x27;) Cod. bis. — ") Cod. berhalben. — ") bas er om. cod. — ") rew om. cod. — ") Cod. bes. — ") Cod. furnemen Er. — ") in om. cod. — ") Cod. genuhlich allweg en. Cf. p. 22. — ") Cod. hohe.

ob wol In berewung vnser sunden der schmert des herzens so gross und reichlich nit ist, das er sich mit dem wollust begangner ') sunden mag vergleichen, So wil sich doch der almechtig abermaln an menschelichen vermogen begnugen lassen, dann got hat die straff vnser verschuldung, auch die belonung vnsers verdinens nie gleich surgenomen Soneder aus seiner vbertreffenlichen parmherzigkait die sunden zu phen mal geringer gestrafft dann wir verwurckt, auch die guten Wurckungen reichelicher belont dann wir verdint haben.

Bud hat nit die wehfe wie durch etliche In das einfeltig volcklein zu offtermalen gepildet wirdet, So der mensch seine sunden vleissig peicht vnd sich dann der Babstlichen indulgent durch sein zeitliche handtraischung tailhafftig mach das er domit vergebung der sunden erlang, dann der klangk des guldens so der In die gelt kisten selt, wirdet den sunder seiner sunden nit entledigen Sonder dem allem muss furnemlich vnd zuworderst ain recht berewt hert vorgeen. Ift auch gant onzweissenlich, das der mensch durch ain rechtgegrundte ordenliche rew, auch on allen ablas des er sich mocht geprauchen vergebung seiner missehat erlangen kann, aber vnglaublich vnd on allen grundt, das ein mensch auch mit der hochsten babstlichen begnadung, Wo nit zuwor ain ware herzliche rew vder seine sunden mitlausst verzeihung derselben mog besinden. Dozaus kompt auch das In alle babstlich Ablas bullen geset wirdet, das die des ausgangen ablas sollen vehig vnd entpshengklich sein, die warshaft berewt vnd gepeichtet haben.

Es ist auch moglich das ain mensch gar geringlich zubeschwerung seins gemuts komen Bud doran zweisseln mocht ain so volkomene rew die Ime zu ablegung seiner sonden genungsam were zuerlangen, do gegen ist aber ein guter christenlicher trost Bud nemlich dieser Wege zu wandern: Ob wol ein mensch off einzeit Bud einmal so genungsam rew wie die nothursst erfordert nit haben mag, Sol er doch den missal seiner sunden vud ein histige berewung zuosstermalen, vud ve osster ve pesser vud fruchtbarer surnemen. Durch diese gemanigsaltige rew wirdet auch der schwerz gemert, dann osst wenig macht ein mal Vil, also das do durch die menig des schwerzens vud berewens zu abtilgung der sunden Bud erlangung gotlicher barmherzigkait vud gnad genugsam wirdet.

Bund ist ain psleglich und gemein bekennen das ein sunder sich In erclagung seiner sunden gegen dem peichtvater horen last das Ime alle seine sundt die gepeichten und Vergessen von grundt seins herzens rewen Und laid sein, mit bit Ime doruber absolucion zusprechen, aber gar selzzam ain solche gegrundte ware rew Im herzen zehaben, Wie die von

<sup>1)</sup> Cod. begangen.

der menschen mit dem mundt bekent wirdet. Doraus mocht ain mensch abermaln zubeschwerung seins gemuts komen, als ob er nit ain gegrundte Ware rew haben kondt, Wie dann gar zu vil malen beschicht das ein mensch allen vleis thut ain ware geordente rew zuhaben. kann die aber In sein herz dermassen wie er gern thet nit brengen. Wo nun dem menschen dieser zufal begegnet, sol er sich des nachfolgenden remediums geprauchen: ob er wol kain Volkomene rew erlangen mag, So sol er doch ober das einen herzlichen schwerzen und rewen nemen Und haben, das Ime ober seinen herzlichen Sleis an genungsamer rew mangelt 1) Und got den almechtigen abermaln ermanen, diesen mangel durch sein pitters leiden Vnd plutuergisen zuerfullen Vnd neben seiner geprechenlichen rew ain parmherziger mitwurder zusein, bedarff es nit zweissels, got wil sich an vermogen ains menschen setigen lassen lassen biesem rewer sein gnad nit entziehen.

Wie ein mensch ainen gegrundten orbenlichen fursat haben und furnemen soll.

Die weil ein rechte New on ainen ordenlichen guten fursatz nit befteen mag, So ift not das der mensch so der beremt hat In seinem fursatz gleicher weise gin rechte ordnung helt. Wo nun der mensch vermainen wolt diesen fursat zuhaben, das er aus seinem fregen willen alles das, das Ine zu vnrwe ziehen mocht, fliehen wolt und got allein gant gerwlich dienen, bes gleichen alle vrfach und anraitung zu funden menben und den wolluften der funden gant nit ftat geben wollt, das were ain vnordenlicher Bnd vnfruchtbarer fursas. Dann damit stellet der mensch sein vertrawen und entlichen fursat In sein aigen fregen willen, frafft und Wurdung, und nit In den willen und frafft gotes, bas got nit erleiben kann, bieweil er allein ift, ber bem menschen bie fundt vergibt Bnd Ine zu ainem guten fursat bringt, Sonder ber mensch muß an foldem fregen aigen trefftigen furfat Berzweiffeln und Sme teins wege Bertrawen, bas er auch ber minften Wolluft, anfechtung ober verursachung zu den sonden fur sich selbs widerstandt thun kann ober wol, Bnd sich bemnach mit seinem willen Bnd fursatz got bem almechtigen, aus des trafft Bnd wurdung bise gnad allein flewst, gents= lich Underwerffen 2), als bie materi dem Werckmaifter, Bud Ine bitten bas er In Sme Burckt, domit er bie Wollust zu ben funden fliben ond solchen zufelligen sonderlichen anfechtungen Widerstandt thun mag, Ine auch mach s) ainen menschen zu seinem gotlichen Wolgefallen und feiner feelen hail.

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Doleo quod non boleo. — ') Cod. Anderworffen. — ') Cod. nach.

Dis ist am Rechter geordenter sursas, den wir allein In die frasst, wurdung vnd den Willen gottes on mittel vnd nit In vnsern Willen, trasst oder vertrawen stellen. Bnd so Wir unsern willen vnd sursas der massen ordnen, So kompt alspalt In vnns ansengklich ain vnzweissenlicher gloub, das wir erkennen vnd wissen, das christus Unnser got auch zu vnserm hail mensch Worden ist, Zum andern ain starcke hossenung das got vnns In diesem vnserm geordenten willen nit verlassen ung das got vnns In diesem vnserm geordenten willen nit verlassen vnd leidens mittailen werd vnd vnzweissenlich mittailen wol vsf das wir In ainem guten willen vnd christenlichem leben pleiben, vnd zum dritten die gotlichen lieb mit der wir denselben willen den got also In vnns wurden Und beuestigen wil erhalten vnd vnns fursepen, kain anders dann das got gesellig sen Und er zu vnser seel hail Wurden will zusthun vnd zubehalten bis In vnser grab.

Und zu ainem kurzen beschluß aines christlichen gotlichen lebens So sol alles Unser thun und wurden, auch alles unser streiten hie vff erden In got geordent sein. Dann alles unser leben und wurden wirdet on gottes hilff gang Unnug, eytel und Bergebens sein, und ist gewis das Wir durch unser krafft Und fur unns selbs auch der geringsten ansechtung keinen widerstandt, des gleichen unsere veindt. Ja auch die Wenigsten durch unsern streit nit überwinden konnen, dann wo dem also were So must das War sein das got Unser ainiger behalter, erloser Und seligmacher nit were.

Nun mocht ain menich iprechen: Wann bann got fur vnns streiten und mit seiner gnad In vnns wurden wil So ist vnnot vnns mit vil widerstandts gegen unsern anfechtungen Und widerwertigkaiten zuhelligen oder vil tugentlicher wurdung zuthun. Das ist fain chriftenlicher grundt, dann wiewol war ist das vnser streiten und tugentlich's) wurden on gots anad and mitwurdung annut and anfruchtbar ift, so sol doch borumb der menich on gute wurdung und widerstandt nit sein. Dann ob wol. spricht Gregorius, got ber almechtig am reichlicher mittailer ift aller gaben und gnaden, so wil er boch das wir auch diese frucht unser mitwurdung und Bleis auch darzuthun. Und dieweil bann das war ift das got kain graßlein oder plumlein on des menschen nut beschaffen bat. welcher vernunfftiger und driftenlicher menich wolt dann fprechen bas die pernunfftig geschaffen creatur hie vff erden nit pillich auch arbaiten und wurden folt? des haben wir an crifto unferm erlofer In feiner arbeit, mueseligfait und wiberwertigfait, die er die weil er off erbrich gangen ift gehabt hat, ainen offenwarn fpigel. Doch bas fold Bufer

<sup>1)</sup> Cod. ftremen. - 2) Cod. untugentlich pro und tugentlich.

wurdung And Bbungen mit der mass beschehen Wie es got verordent hat Und haben wil, nemlich das wir alle vnser tugentlich Wurdung, Bibersteen der ansechtung, kempssen vnd streiten In gotes gehorsam Bnd dorumb thun, das got das alles also Verordent hat And haben Wil. Mit dieser mas wirdet vnns das Wurdlich leben Verdiensich und tresstig, also wil auch got ben vnns sein, vnns sein gnadt, gnadenreich trasst und mitWurdung nit entziehen, dann er wil das alles menschlichs wurden In seinem Willen und seiner gehorsam, und nit In vertrawung unser kunst oder krasst beschehen sol. Werden wir vnns aber Indersteen on sein krasst und gnad zuwurden So ist es ganz vnnuz, got kann es auch nit erleiden. So dann die mitwurdung, krasst und gnad gottes von vnns sein So konnen Wir auch Vor den wenigsten sellen der sundt And ansechtung nit besteen, Wie petro beschach do er vermessendat seiner krasst vertrawet do lies In auch got In die hochsten sundt fallen.

Item ob ain mensch sagen wolt: So got der almechtig allein der ist der vans In ain guten fursat bringt So haben wir auch keinen freihen Sonder ainen gezwungen Willen, dann also mussen wir vusern Willen messigen, regulirn vnd also richten wie es got gefelt vnd nit wie wir wollen. Do gegen ist aber die antwurt das got der almechtig den menschen zu ainem freihen willen hat erschaffen, So aber der mensch seine werd wil lebendig und verdienlich machen sol er die In gotes hilfs And mitwurckung ergrunden, der kann als dann ainem menschen die gnad geben das er das so er thut gern And Willigklich surnimpt, das ist aber vnbezwungen.

Bon den Graden bes lendens Bnuerdinter Biderwertigkait Bie die ordenlich Bnd Bolkommenlich mogen geseht werden.

Dren Grad ober staffeln sindt des leidens so dem menschen aus widerwertigen zusellen on sein verschuldung Bund Bnuordient zusteen mag.

Der erst grad das der mensch solch vnschuldig levden annimpt Bnd gedultiglich tregt fur ain puß vnd ablegung seiner sunden. Dieses leiden also anzunemen Ift wol nit Buschicklich oder vnchriftenlich, dem mensichen aber gegen den nachsvlgenden zwayen graden nit gleich verdinlich. Dann so der sunder dieses leiden der gestalt annimpt Bnd got pit das er Ime das seh sur ein puß vnd genungthuhung seiner sunden, das ist allein ain bezalung der schulden Bnd sonden die der mensch vsf sich hat, dann also nimpt er das leyden dorumb an das er In erstatung der bezalung gemachter sundtlicher schulden dester eher Bnd on lange pein des segsewrs zu got komen mag.

Der ander grad ist das der mensch das Anschulbig lenden gedulztiglich zutragen annimpt, nit dorumb das es Ime ein ablegung der pein des segsewes und seiner sunden sein sol Sonder von wegen ainer mezung seins Verdinens vnd belonens In den himeln, achtet auch derselben peen des segsewes ganz nit Sonder vil mer merung ewiger belonung, stellet auch sein gemute zu diesem ende das er zu got nit palt oder surderlich Sonder mit hoherm vnd merern verdinen Und also mit gehaussten eern zu Ime komen Wel. Und dis ist kain bezalung der schulden sonder dem gleich der sein gelt In ainen handel legt, domit es Ime bester statlicher gewinnung mit pring. Dann domit achtet der ewiger belonung mer dann zeitlicher peinigung, Stelt auch sein hossen allein dohin das das Verdinen des leidens christi Ime die verdienten peen der sunden ablegen werd, vnd dieser grad des leidens ist hoher vnd verdinzlicher dann der erst.

Der drit Grad vnd der Volkomenste ist der Wann der mensch solch leiden In gedult tregt, nit dorumb das er got bit, Ime das sur ein erstatung Verdienter puss vnd pein seiner sonden zusehen, oder Ime deshalben das verdinen seiner bekonung zu manigkalten '), Sonder alsein aus lieb gotes vnd der Vrsach des vnschuldigen leidens christi, also wie got on alles verdinen vnschuldiglich gelitten hab das er solch vnschuldig leiden In gedechtnus desselben seins Vnuerdinten leidens tragen Wol. Das geselt got zum hochsten vnd douon sagt dauid: Duid restribuam domino pro omnibus que retribuit micht, Calicem salutaris accipiam, Calicem scilicet passionis christi.

Wie der mensch durch ain Vertrewlich gemute Ind hoffen got dem almechtigen Verainigt werden Und aus menig seiner sunden an gotes parmherzigkait nit verzweiffeln sol etlich beschlußs rede.

Zu gleicher weise wie on dem menschen der hals das haupt und den leib zusamen helt, Bud wo der hals zertailet, das auch die beide Boneinander gesundert werden And der mensch als dann nit leben mag, also auch muss das vertrewlich gemute des menschen, das sich dem menschlichenn hals vergleicht, gegen got gericht And ain Verpindung sein got und den menschen Bugesondert miteinander zuuerainigen der gestalt, das der mensch zu got ein ganze vertrewliche hoffnung solcher massen hab, das er ganz nit zweissel das Ime christus vs ain berewt herz und ans bechtig besennen sein gnad nit 2) entziehen Bolle. Durch diesen vertrewlichen vnzweissenlichen Willen wirdet got also mit dem menschen

<sup>1)</sup> Cod. manigfaten. — 2) nit cod. non habet.

Berainigt, das er Ime das verdienst seines leidens Und parmherzigkan nit Bersagen kann ober will.

Bund wie durch ordnung der natur der atem des menschen durch ben halb gelaffen Und wider eingenomen wirdet, auch Bnmoglich ift bas ber menfc bas leben lang behalten mag, Wo er ben atem folcher gestalt nit von Ime gibt Bnd wider annimpt, also mag auch die sele bes menschen kain langkwirig leben haben, Wo er ben stindenben faulen atem seiner sunden Bnd dorfftigkait aus diesem bals gins Vertremlichen Bngezweiffelten gemuts nit Bon Sme gibt Bnd gegen dem freut Bnd ber martir drifti richtet, auch ben frischen rainen lufft bes Berbinens bes leidens drifti Ind seiner grundtlosen parmherzigkait Widerumb In fich enthfecht. Dann dis ift die Wurdung Und schickung der natur bas zuerhaltung menschlichs lebens ber poff faul atem Bon bem men= ichen gelaffen Bnd der rain lufft Widerumb dagegen In fich gezogen werden muff. Dem gemeff beschicht es mit got Bnd bem sunder, Bo bie sundig creatur lebendig behalten und wider erquickt werden fol, muß er sein durfftig sundtlich vbungen on underlaß von Ime geben Bnd gegen bem gefreutigten drifto richten und seiner parmbergiakait berblich begern Bnd daran nit zweiffeln das Ime got den gefundten lufft seiner parmberziakait nit 1) entziehen wol. Als dann wo der mensch pon gangen bergen zu got seinem berren rufft und schreit 3me umb sein missethat die er herplich bekennen fol parmberzigkait mitzutailen Bnd so offt er sundet zu got zulaussen und allemal gin newe varmberziokait und anaden zubegern, Welchen wolten dann Brfachen benwonen In gotes reichliche erparmung zweiffel zustellen?

Wiewol der atem des menschen on Anderlaß von Ime geben und widerumb der lusst In sich gezogen wirdet, der mensch schlass ober wach, er neme des achtung oder nit, also sleust auch die parmherzigkait gotes on Anderlas vnausschorlich, wirdet auch dem menschen so offt er kompt, sich In seiner dorstigkait bekendt vud der gnaden gotes begert keins wegs versagt, And sol der mensch kain Arsach nymer mer sur sich nemen die Ime zu der kleinmutigkait sur das er Amb sein sundt Wie manigsaltig und groß die sein nit grosser vnd herplichere parmherzigkait befunde. Dann ob der mensch tausent vnd hundert tausent sundt Volsbracht het, So er dann kompt zu diesem slußerichen prunnen gotlicher parmherzigkait vnd die wie oben gemelt mit ainem rechten geordenten willen und den herplichen worten begert: Almechtiger got Ich beken das ich leyder abermaln gefallen din Bnd wider dich gesundigt hab, taul mir mit das verdienst deines heiligen leidens vnd bis mir barmherzig,

<sup>1)</sup> nit cod. non habet. — 2) Cod. und auffhorlich. — 2) i. e. führe.

alsdann wil got zu ihem mal dir entgegen lauffen und bich fur seinen Sone annemen, du schlaffest oder wachst.

Nit weniger So der fur ain thorn vnzweiffenlich geacht wurd der diese sorg haben wolt das Ime eehr des auswendigen naturlichen luffts ben er gegen seinen ausgelassen atem wider entpfecht, dann bestelben atems mangeln Burd, Also wirdet auch ain per sunder billich nit fur driftenlich Sonder ainen thorn gehalten So er die groffe und maniafaltigfait seiner sunden groffer und obertreffenlicher dann die gots varmbergiatait achten wolt. Und biefes ift ain zweiffenlich vnuertrewlich gemute bie got gant nit erleiben kann, bas auch got mer bann ainich ander Bbertretung Wie boch die were mißfellig ift, dann sein parm= bergigkait ist vnmessig Bnd vnendtlich und der aigenschafft Wan ber mensch die herplich begert, das die keinem rechtbegerenden kan versagt Berben. Dorumb sollen wir offt Bnb on Bnberlaß zu got lauffen. den vnrainen atem Buser sunden von vns geben und den rainen lufft gotlicher parmherzigkait durch ain flelich erfeuffzen Bnd biten In vns ziehen, dann diesen rainen gesundten lufft Wil Und tan got ber menfclichen felen zu Grer lebendigen underhaltung nit Verfagen, Bnd gefelt got mer das der mensch offt fall und von rechtem herzen gnad Bnd parmberzigkait begere Bnb fich bamit als ain armen Bnuolkomen menschen Und sonder (ber gots gnad nothurfftig sey) erkent, bann so ainer ber nit sundet also stundt und sich benugen lassen wolt, das er also solt ruen und nit weiter zu got schreien Sonder bafur halten wolt souil er geringer sundt het souil dester weniger were er der gots anad Bnb parmberzigkait nothurfftig. Dann Welcher nit In sunden ift ber fol bannocht In allweg sein Durfftigkait, nemlich bas er kein augenplick aufferhalb der gnad gotes on fundt sein konne, gegen got bekennen, Bnd au bem gefreutigten fich 1) richten mit flelichem ersuchen 3me sein gnad und hilff zunerleihen, bas er 3me feinen gotlichen Willen und gefallen leben mog, bas ist got angenem vnb gefellig.

Wiewol nun ymandt sprechen und gedencken mocht, das mit diesem Wie oblaut zu milt und vil vertrewlich von der parmherzigkait gotes geredt Bud damit auch seiner gotlichen Weishait und gerechtigkait zunil abpruchlich angezaigt sen, dann wo dem also sein solt So muste und wurd die gotliche weishait ainer hohen und grossen thorhait vergleicht, Nach dem ein yder Wisse und In taglicher erfarung hab, das dis die aigenschafft der narren sen Wan man sie an das maul schlag wie ofst das beschehe noch dann Wan Ime der der Ine geschlagen hat wider zute wort geb vs mainung Es sen sein schimps, thue es aus freunt-

<sup>&#</sup>x27;) Cod. fich gefreutigten.

schafft ober hab es ber geftalt nit gemaint'), so wirdet berjelb belaibigt thor zuftundt Wider bes schlagenden freundt, laft es also gut sein und gebendt nit?) Ine wiber zuschlagen: bem gemeff wurd mit biefer underrichtung got der almechtig auch fur ain thorn geacht, dann wie offt Ine ber funder durch sein missethat belaidigt und gnad bit so offt solt got gefellig sein 3) Sme das zuuergeben und widerumb belaidigung zuge= bulben. Do wider ist aber das vnschuldig Willig leiden chrifti Ind qu= nor als er vor berode gestanden ist fur ein gegenwurff zugeprauchen. bann baffelbst hat driftus gelitten bas er bozumal fur ain Bbelthetter und ben hochsten thorn geacht, verspot und beclaidet worden. Mit solcher geliten thorhait hat er vnns ben prunnen ber parmberzigkait so weit und reichlich gemacht, das er dem menschen uff ain herplich erseuffzen vnd bitten, so offt er komet vnd gefallen ist, Sa ob er den tag taufent mal ber gestalt teme, seiner parmberzigkait allweg tailhafftig machen Wil. Dann dozumal vnd vor herode als Chriftus gelitten hat ift gerechtigkait und Beifhait der parmberzigkait gehorsam und Underthenig worden, Bud nach ben worten bes propheten die parmherzigkait gotes alle andere seine Berd. Dorumb follen .) Bir lauffen on vnberlaß vnns mit dem Baffer biefes Bnentlichen prunnens frucht zumachen.

In was gestalt der mensch got lieben oder forchten soll, wie auch got sich herwiderumb gegen dem menschen wil erzaigen.

Bie In allen menschlichen Regimenten ain pher Regirer Verpflicht ist sich gegen seinen unterthanen also zuhalten das er von denselben mer geliebt bann geforcht werb, die weil die lieb und Vertrewlich naigung ber vnberthanen zuerhaltung aines regiments bestendiger ift dann die forcht, Also wil auch got von vnns seinen creaturen mer geliebt bann geforcht werden, dorumb Ine der menfch mer lieben dann forchten foll. Bnd erzaigt fich got gegen bem menschen nit als ein hender ober nachrichter ber bem vbelteter vff bem ruden fteet Ine gurechtuertigen und zu forcht zubewegen, Sonder als ain hirt der seine verlorn schefflin fucht das widerzufinden Bnd In feinen schaffftal zubringen Bnd ob vnns got aus unserm verschulden Bnd von unser frucht und pestes wegen pezuzeiten ftrafft, nimpt er boch biefelben ftraff ber geftalt nit fur wie ber nachrichter von ftraff und forchten wegen Sonder gleich ainem getrewen Bater. Dann ob wol ainer Bom nachrichter und dann von seinem Bater mit ruten gezuchtigt wurd, fleust boch bieselb ftraff nit aus ainem gleichmeffigen grundt, wiewol der vater Und der nachrichter

a) Cod. genamt. — 2) nit cod. non habet. — 2) fein om. cod. — 4) Cod. fel. —

ben Son mit gleicher hertigkait 1) zuchtigen mogen Sonder des zuchstigers straff entspringt aus einer sorcht die er dem Verschulten Son damit Verursachen wil vnd des vaters straff allein aus ainer lieb die er als ein vater zum Sone tregt. Dorumb sollen wir got lieben als den aller freuntlichsten parmherzigsten Vater vnd forchten als ein gerechten milten Richter nit mit ainer knechtlichen Sonder ainer kindtlichen sorcht. Dann ob wol der mensch durch die forcht gotes zu Wurckung der tuzgent vnd haltung der gepot gotes gedrungen, Wirdet er doch darumb nit selig, er kom dann zuwor zu ainer kindtlichen sorcht, dero auch allzweg die kindtlich lieb anhecht, vnd wirdet der mensch durch solche sorcht gleich ainem hasen geschreckt das er In das garn kompt gotlicher lieb aller erst ist er gesangen.

Von nupparkait und frucht der tugent und guten werck und welcher ber mensch zu seinem nut geprauchen und welche er got laffen soll. In der heiligen schrifft und nemlich In der bibel wirdet unns diese figur angezaigt, das Sofepffen der ain hoffmaifter oder gewaltiger mas In egipten ben konig pharone tailet aus beuelch bes konigs allem volck In egipten zu zeitten der groffen tewrung besselben landts etlich getraid aus, gab benen auch Bollgnug 2) bas fie albo frucht seen und pawen mochten, Bud folten bie vier tail folder erpawten Bud gewachsen frucht bem ber fie erpawen het Bnd ber funfft tail bem fonig fur ben zehenden gefallen und Bolgen: Also ift es auch In vergleichung diefer figur mit allen tugenden und guten werden. Dann so der mensch ain tugent ober gut werd Wurdt So entspringen boraus funff frucht, die erft bas ber mensch In folder Burdung zu ainer guten gewonhait kompt guts zuthun Bnd In den tugenden furzufarn Bnd zunerharren, Die ander das der mensch von dieser tugentlichen vbung ainen luft Und sondere napaung entyfecht, Quia generacio primi habitus est beliberacio operis. Die brit frucht bas ber mensch mit dieser guten wurdung seinem nachsten ain loblich eben vild gibt, vnd Ine auch verursacht guts zuthun, Bnd die vierd das er vmb folche gute werd vnd vbung der tugent ewiger belonung gewertig ift. Und diese Bier frucht mag der mensch nach allem seinem luft und vortail nieffen und fich zum peften geprauchen, bas auch got Wol erleiben mag, Wo man 3me ben funfften tail ber frucht dovon last, das ist der rum und das lob die ainem menschen aus wurdung ber tugent entspringen. Diese funffte frucht wil got fur sich felbs frey behalten. Wo aber ber menfch ben zehenden got vorhalten Bud fich ber frucht aller geprauchen Wolt, bas ift got wiber, kann bas

<sup>1)</sup> Cod. den mit gleicher hertigkait Son. — 2) Cod. Bollbung.

nit erleiden Bnd wurd der mensch In geprauchung bieser funfften frucht ber andern auch keins wegs genisen mogen.

Etliche besselben herren Johansen Bon Staupit Christenliche Bund sittliche Sentencien.

Got laßt kainen fromen Christenlichen menschen on sonder treffensliche gute vrsachen zum fall der sunden komen, dann Wann er dem menschen solchen seinen sundtlichen fal nit zu pesserung, merung der gnaden oder andern nugbarkait keren Bud wenden wolt So lies er keinen gerechten nymmer mer fallen, als paulus spricht, Diligentibus deum omnia cooperantur in bonum, Den gotsorchtenden Werden alle ding, all Ir Bbungen, Ia auch die sunden, spricht die glos, lauter zu Irem nut vnd guten bewendt.

From sein ist nit ain klaine schicklikait, die hailigen schrifft zu lernen und zubegreiffen, Aber In sein aigen Wollusten leben mag Wol ain wenig mer wort geben, aber keinen genungsamen guten grundt oder verstandt, dann diese raine Bnbemailigte schrifft Wil raine lewt haben.

Wann vnns got das mittaplet das wir pitten And fur unser pestes bedenden So wurdt vnns am beschwerlichsten werden ), dann aigentlich Wurd der mensch das ergst und unfruchtbarst pitten, konndt unns auch got nit hoher beschwert erzaigen, dann wan er unns nach unserm gefallen regiren und erwelen liess.

Ein gering bing ift es bem menschen taglich Vorzupredigen, bas er vil funden gethan hab, das solche fundt groff sein, das auch souil fundt feven, bas fie tochtern, kinder, enigklein und Brenigklein haben, Wie vil vngeschickter prediger pflegen zuthun. Aber was frucht und hilff Wirdet bem menschen bomit mitgetailt anders dann das nach beschluff aller folder predigen 2), ob fie gleich ain Sar weren, die men= fchen zu taglicher Berwickelung, Irriger conscients, ainem Burwigen ge= mute Bnd mer zu verzweiffelung bann ainicher troftung gefurt werden? Das ift aber nut und fruchtbar, dient auch vil mer zu wolfart ber menschen, deshalb auch ain yder prediger als von got ain gesetzter Weglaiter seine leer bobin ergrunden solt, den sundern ainen troftlichen rech= ten wege anzuzaigen, do durch sie von beschwerung Tres gewiffens und ainem scupulofischen gemute entledigt, Bon sunden entpunden, auch gots anab und parmherzigkait und ber verdienftnus feins leibens vehig fein mocht, Bnd das In foldem ains furs ander mer und frefftiglicher ben ben menschen wurdt, auch groffere frucht bring, wirdet In taglicher erfarnhait befunden. Es ift nit schwer ainen In ain Waffer zuwerffen.

<sup>1)</sup> Cod. mer. - 2) Cod. prebiger.

das ift aber nit gering Bnd vil groffer ainen Im waffer lebendig zu= behalten und douon zuentledigen. Ift auch ain ungeschickt dingk So ein prediger oder veichtvater fagt Er findt biese oder Ihene sundt und beschwerung ber feelen In der heiligen schrifft, dann ob wol ein prebiger ober peichtuater der gelerteft vff erden were Ind die heiligen schrifft alle west, so ift doch das alles dem menschen Go er 3me durch folchs nit wais zuhelffen Unfruchtbar Ind beweilen vil Vortailiger und veffer wo er on ainen solchen gelerten wegfuret der Ine In mer Irrung bringt. vff seiner ainfaltigkait berwet Und sein vertrawen allein In got stellet bann Iren Irrig machenben predigen zu gehorchen. Ein gelerter pre= diger, der doch vnerfarn ift And kain taglich experiment Und schicklikait hat, damit er dem menschen helffen mag, wirdet vergleicht ainer Waffersuppen die vngefalben und ungeschmalben ist, die setigt wol. gibt aber kain zulegung ber krafft, gepirt auch Im menschen mer krandhait dann sterckung des leibs. Es ist ein schlechte geringe kunft die beiligen schrifft zulesen Bnd dero vil Zuwiffen, aber die gnad Bubaben das fie Bu troft Bnd hilff ber menfchen applicirt Bnd mer Bu ainer ergenung dann Berzweifelung gepraucht werd, Wil selzam sein Bnd nit ainem pden mitgetailt werden.

Bon der nachuolg crifti etlich Christenlich beschluß reden.

Kainer gebenckt das er Ime das leiden crifti Zu hilff vnd troft fruchtbarlich anruffen mog, Es sep dann zuvor Christus mit seiner parm= herzigkait In Ime gewest, vnd hab das zuvor In Im begirlich gemacht.

Keiner vnderstee sich In seinem aigen leiden, ansechtungen vnd widerwerfigkaiten die frucht des leidens christi zuerlangen, wo nit zu= uor gotes leiden auss seiner parmherzigkait In Ime suß Worden ist.

Nymandt kann ainigen guten gedancken, Wort ober Werck haben, Got sep dann vor mit seiner parmherzigkait vud seinen leiden In Ime gewest, damit er Ine Zu solchem hab bewegt.

Nymandt understee sich gottes sußstapffen nachzuuolgen, Chriftus hab Ime dann zuwor sein levden suße gemacht.

## Von willigem Sterben.

Billig sterben ift ein sonder treffenlich zaichen und schicklisait aines christenlichen gemuts, aber solche schicklisait kan naturlich und on sondere mitwurckung gotes nit oberkomen werden. Dann wiewol die philossophi und alten haidnischen maister zuwilmaln so grosse tugentliche gemute gehabt haben das sie willig und gern gestorben sein, aus dem wir auch als christenliche menschen vil mer solten bewegt werden, Willig zusterben, So ist doch das die warhait, das dieselben alten philosophi dorumb

willigklich sein gestorben das sie fur vnzweissenlich gehalten, auch kain anders gewist haben, dann das sie Von diesem zu ainem bessern bestendigen Wesen komen wurden, Bud wo sie ein anders gehalten, hetten sie zu ainem willigen sterben nymmer mer oder gar beschwerlich gepracht werden mogen. Ein christen mensch aber Waiß aus seinem glauben vnzweissenlich, das er nit allein ein ewigs leben Sonder auch ein ewige pein zugewarten hat, das gepirt ein forcht die die handen nit gehabt haben. Dorumb auch ainem christen menschen gegeben ist naturlich nit Willig zusterben, vnd muss ein willigs sterben allein komen auf der gnad gotes vnd auss verursachung des willigen sterbens christi, welchs auch den menschen Wo er das recht vnd wol betracht billich vnd geringklich sol bewegen von seins willig gestorben schopsfers wegen auch willig zu sterben.

Sich kann kainer so hochfertig und prachtlich erzaigen, er wirdet ben allen menschen souil dester Beintseliger und gefelt nymandt dann Ime selbs. Wer dann Ime selbs gefelt, der misselt allen menschen, Und zugleicherweise als ein hochfertig stolt mensch keinen 1) der Ime Im pracht gleich ist Umb sich leiden mag, Also kann auch ain hochfertiger nymandt dann Im selbs gefallen.

Wiewol alle hobe und nydere sachen bie auff erden on mittel In gots verwaltung und regirung fteen, Go ift boch gewis bas bie groffen sachen und hoben baupter von got furnemlich Bnd Bunderperlich regirt, Berorbent und geschickt werden, ber gestalt das auch alle menschliche vernunfft Bugnungsam ift, solche ordnung Bnd wie es got pezuzeitten schicken will zubegreiffen. Dann das sehen wir alle tag, ob fich wol beweiln Im heiligen reich fl: mit: Bud ander treffenlicher haupter= fachen zu ainem frieg ober friblichen Berainigung, bes gleichen die friegs= benbel zu ganzer vberwindung gericht, alfo das meniglich nach geftalt aller offenlichen Bnibstende nit wol ain moglichers ober anders zuge= icheben vermutet hat, Roch bann In ainem nu Und gant eplents Biber aller menschen vnzweiffenlich vermutung und halten haben fich solche fachen gang umbgefert, alfo bas bes meniglich Bermunderung genomen hat. Bud darumb wil got In den bingen allein der herr und regirer fein, Will auch bas 3me alle menschliche Bernunfft bes on mittel ftat geben. Deshalben follen wir auch In der gleichen treffenlichen bandlungen, ob fich die beweilen widerwertig und forgfeltig rewen, nit auftundt verzweiffeln, herwiderumb In die so sich In unserm aigen 2) glucheligklich erzaigen tainen 3) groffen troft ober fremd fegen, bann wun-Derperlich Bind gang fchnel Wil got biefelben enbern. Und dorumb bat

<sup>1)</sup> Cod. teinem. - 2) Sic cod., fortasse: In unfern augen. - 2) Cod. tann.

aot, spricht Dauid, seinen Son wunderverlich gemacht, Mirificautt dominus fanctum fuum, Ja so wunderperlich wann er sein ordnung und regiment In der gleichen bendeln erzaigt, das es mit giner Bermundrung der menschen beschehen soll vff mennung. En wer bet sich diefer geschwinden endrung versehen, mas selzamer leufft find bas, also geet es. Wir haben gesehen In den Belichen friegs lewffden, das der konig von frandreich Pressa, Cremona einname, die Benediger schlug, ben Babst Bon Bolonia vertraib. Maplandt erobert Bnd zu ainer folden macht kame, das man sich ben 3me ganger hephung In Italia Berfach, Aber In ainer kurzen zeit Und unfursebenlich flobe er von den Schweitern so eplents ober die gepirg, das er nit allein alle flecken Berlor sonder lieff auch das geschut dobinden. Des gleichen haben wir der Benediger. bes vfalkgrauen und ander groffen haupter geschwinde Berluft, abnemen und endrung gesehen. Also thet auch got In der alten ee, Wan er den kindern von Frahel belffen wolt so beschach es alles Bunderperlich, also bas fie mit ainem gant geringen Bold ain groffes beer schlugen vnb Dann Wann es Von got nit alles so wunderparlich und unfursehenlich beschehe, So erkendten wir sein macht, sein krafft und parmberzigkait nit, hielten auch nit das folchs von got fonder dem men= schen keme, dann das so nit Wunderperlich, ist auch nit seltzam und bem meniden zuthun moglich

Ein Junger tann wol geschickt sein aber nit erfarn.

Das alles vnnser leyden und widerwertigkait allein aus dem leyden christi suß und fruchtbar wirdet etlich Christenlich leren und beschluss reden.

Zu legden lernt den menschen ain hglicher Anfal der Ime begeg= nen und zusteen mag, aber fruchtbarlich zu leiden wirdet allein aus dem leiden chrifti gelernt, durch nachfolgende anzaigung.

Kainer sol dasur achten das er sur sich selbs genugsam sey ainich fruchtbarkait aus seinen leiden zuentpfahen oder das Ime sein leiden suß were on das leiden christi. Wo Ime nun der mensch sein leiden fruchtbar Bnd suß machen wil, der soll das vndter das creup christi tragen vnd dem gecreupigten aussopsfern der mahnung: Mein frommer got Ich bring dir mein kreup das du mir zu leiden Bnd zutragen aussgelegt hast Andter dem creup, din dir dankbar das du mich des wirdig gemacht Bnd so es dir der massen gefelt so sol es mir gleicher weise gang gefallen, Wil das von deines lendens wegen gern vnd willigklich tragen And dorumb mach es gang nach deinem gotlichen gefallen. Wo der mensch diese wort gegen dem creup christi herplich ausgeuft, So sol nymandt zweisseln das er ain solche sufsigkait entpsindet, das

er auch nit begern Wirdet endrung vnd pesserung seins lepbens, Bnd so er solcher gestalt durch die pittern rynden der nußs des leiden peissen wirdet, wirdet) er den kern gant sußs vnd schmagkhafft besunden.

Wer die frucht willigs leidens will erlangen der wirdet die allein funden am perg Caluarie bey dem gefreuzigten drifto, dann Welcher mensch sein leiden dem gekreuzigten gant haim ftelt und das von seins leidens Bnd sterbens wegen willigklich zutragen annimpt, der wirdet auch on die rechten frucht des leidens gang nit hingeen. Dieselben frucht findt diemutigkait, gehorfam und gedult, welche er am hochsten findet ond holn muff ben dem diemutigften, gedultigften Bnd gehorsamen Chrifto am creup. Welcher nun die biemutigkait erlangt, der hat auch die frucht ber biemut, das ift erhohung, dann wer fich biemutigt, spricht chriftus Im ewangelio, der wirdet erhocht. Mit erlangung der gehorfam kompt auch die frucht berfelben, das ift das er Bon got gerechtuertigt Bnd als ein gerechtuertiger belont wirdet. So volgt der gedult auch Ir frucht nach, also das der gedultig auch sein selbs mechtig wirdet, kann auch sein seele und gemute gewaltigen 2), wie chriftus abermaln 3m eman= gelio bezeugt, In paciencia vestra 2c. In euer gedult werdet Ir euer selen besitzen Bnd gant gewaltigen.

Die hochste trostliche hoffnung der armen sunder konstiger Frer seligkait Wirdet In dem leiden christi erlangt, dann welcher mensch ain starcke hoffnung ewiger belonung Bber komen will, der wirdet die allain den dem gekreutigten christo sunden. So nun ain mensch sein leiden Williglich tregt, und das mit dem leiden christi Verpindet und bedenckt das got nit allain von des menschen wegen die marter gelitten hat sonder auch gestorben ist, Welcher wolt dann nit ainen trost And vnzweissenliche hoffnung haben, Das er durch das willig leiden christi Ind sein leiden, so er das In das leiden seins seligmachers wurfft, ewiger belonung wurd gewertig sein? Aus dem Volgt auch das dem menschen durch ain solch willig leiden, das er In das leiden christi opfert, ain grosse trostliche hoffnung entspringet.

Willig Bnd gedultig zuleiden flewst, nit aus menschlicher natur, trafft oder Burchung Sonder allein aus der Burchung Bnd crafft des leidens christi, dann welcher mensch das willig leiden Ind sterben christi bedenckt der sindet das er solch leiden und den tod zutragen nit aus ainichem seinem verschulden Sonder aus der verwurchung der menschen angenomen Und vnns domit erlost hat. Warumb Wolt dann der sundig mensch von christus wegen nit pillich willig leiden? nit allein Dorumb das er domit sein verschulte peen ableg, dester hoher belomma gewertig

<sup>1)</sup> Alterum wirbet cod. non habet. - 2) Cod. gewaltig.

sey Sonder auch das er domit furnemlich seinem schopffer danckparkait Bud vergleichung seins ') willig leidens erzaig Bud dester zumer lieb gegen Ime geraist Burd. Bud ist gewis das dem menschen ain vnschüldig leiden zu grosser trostlicher erquickung vnd belonung kompt, welchs vnschuldigs leiden auch beh dem gedultigen Buschuldig leidenden ') christo am creuz erholt wirdet, Bud dann leidet der mensch vnschuldigklich, So er sein zugestanden leiden christo vnder sein creuz tregt, Willig vnd gedultig zutragen annimpt Bud domit verdint, das er seine schulden domit zeitlich ablegt Bud dannoch das leiden daruber In solcher willigkait, gedult vnd gehorsam wie oblaut fregt. So tregt er das on schult vnd allein In herzlicher begirt des leidens christi, aus dem Im ain grosse belonung entspringt.

Bnd dorumb sollen wir vnns vnser leiden In williger tragung vnd gedult allein ben dem gekreutigten crifto suß, verdienlich, trostlich Und fruchtbar machen Und das leiden christi In williger darpietung, das Unns alles das Bon des leidens christi wegen gesellig sein sol, das got geselt, mer zu ainem arzt vnd trost annemen, dan die so vnns In vnsern Widerwertigkaiten, kranckhait vnd leiden trosten als ob sich

folch leiden pald zu endrung vud pefferung richten werd.

Bon der empfahung des heiligen Sacraments ain turze nupliche leer.

Gar zunilmaln beschicht es So sich ber mensch schickt und zuricht bas beilig Sacrament zuentpfaben, das er zu berfelben zeit mer bann au giner andern mit vil weltlichen Aufellen seines baufistandts ober ampts halben verwickelt und angefochten, Doraus er auch zu ainer fleinmutigkait gefurt Wirdet, als ob er gang ungeschickt seb ben fronleichnam christi zunemen. Des sol aber ber mensch so er sonst feinen vleis thut Bnd der gnaden und parmberzigkait gottes begert kain entfitsen haben, dann got Wil Ime biefe zufell nit on Brfach Sonder zu merung groffer gnaben zu schicken und mer gefallens barinnen haben, bann ob fich der mensch gang rwig und seins achtens geschickt entpfunde. Bnd das des ain offenbar ebeupilt haft, So bedend die hiftorien des letzsten nachtmals drifti mit seinen Jungern, alls der her mit Inen zu tisch faße, Sagt er Inen, das ainer undter Inen were der Ine wurd verraten. Item petro fagt er, bas er Ine zu brepen malen verlaugnen bas ift pruchig Bud trewloß an Ime werden wurd. Item den andern seinen Jungern das fie also von Im fluchtig, auch an Im geergert wurden, bas auch die ftundt komen were, barin er ain solch treffenlich leiden

<sup>1)</sup> Cod. feine. - 2) Cod. leiben.

baben ond fterben, auch ben Inen nit mer sein wurd. In dem kann ain pber gar geringklich befinden, das die Jungern chrifti zu souil groffer betrubnus, anfechtung Bnd bekhumernus find gefurt worden, souil mer fie driftum geliebt baben fur ander off erden. In folder groffen trubfal raichet er Inen auch seinen heiligen fronleichnam, achtet sie auch sol= der groffen gaben wirdiger In anfechtung und beschwerlichen zufellen bann ainen gant rwigen gemute. Dann bas ift gewis bas fich ber mensch fur sich selbs zu empfendnus dieser wirdigen speis nit Wirdig ober genungsam machen mag Sonder allain got ift der dich barzu aenungfamlich beratten 1) vnd dir wirdigliche schickung mit taylen mag. Bud dorumb so der mensch den fronleichnam drifti entpfahen wil, Sol er auch In ainiche sein beraitung, gute werd, tugent oder fromkait tainen troft ober hoffnung stellen ober bar fur achten bas er fich mit bem allem bargu Birbiglich schiden mog Sonder mit ainer rechten georbenten Rew, veicht und fursat, auch vleissiger betrachtung bes leibens drifti, domit und dorumb Bus Chriftus Bber alle andern seine Werd sein parmberzigkait am bochsten erzaigt hat, seinen vleis thun und dann In ainem ftarden vnzweiffenlichen Bertrawen zu got hinzugeen, mit biefen Worten: Herr, ich wais das ich gang Bnuolkomen und unwirbig bin, bich meinen schopffer Bnd erlofer zuentpfaben, mich Wirbet auch mein andacht, tugent ober schickung biefer heiligften speis nit Behig ober Wirdig machen, Aber In beinem Vertrawen und In der gedecht= nus beines beiligen leibens gebenck ich 2) bin zugeen. Das ift ain rechte beraitung 3) And Borfchickung.

## Ander personen nit zu vrtailen.

Beschwerlich Bnd ergerlich ist es ander lewt Irer fromkait, tugent vnd gaistlikait halben zuvrtailn, dann nymandt Wais Wo got der alsmechtig wonen, ben Welchem er auch am hochsten gnad wurden Will vnd beschicht gar zumilmalen, das Bndter ainer Samaten schauben mere-) tugent, bestendigkait i vnnd gots Wurdung, dann unter der kutten Verporgen ligt. Es ist wol war, die gaistlichen In den kutten haben das hossclaid christi, dorumb man sich auch Vermutet das sie christo zu hoss neher sein, Aber herwiderumb so hat christus auch etlich die er von haus aus bestellet die das hossclaid nit haben, zu denen stelt er ben weilen mer dann den andern seinen Vertrawen.

<sup>\*)</sup> Cod. berauen. — \*) Cod. vnb. — \*) Cod. berawung. — \*) Cod. newe. — \*) Cod. befchweristait.

Das wir alle wunfere tugent und gute werd nit unns Sonder allain got zuaignen sollen.

Das ist war das kain sunder ainich gut werd thun kann, das ist aber auch war das got In ainem sunder vil guter werd teglich wurdt, Bud dorumb sol der mensch alle gute Werd die er In sunden oder der gnad gotes verpringt allain got geben Bud so Im ainicher gedancken kompt das er ein gut werd gewurdt hab sol vis solchem zufall kain augenplick verharren Sonder die alle allein got geben und zuaignen. Dann des der dir die gnad geben hat guts zu wurden des sind dieselben Werd Und gar nit dein, Bud mit diesem zuaignen In got Werden sie dir Verdinsich, vnd nit aus deiner selbs krasst Vnd wurdung. Der mensch sol benselben guten werden die er also thut gant kain zol geben, dann got wil das Dein leben und dein gute werd In dir verporgen ligen Vnd das du von denen gant kain rechnung haltest. Wir wissen auch nit wan got Ansere werd gefallen Und angenem sein, Wie konen wir sie dann als fruchtbar zelen? Und so du die werd mist die got In dir wurdt so nimpst du Ine Ir tugent, dann die sind allein gotliche Werd.

## De Compassione Gloriose Virginis Marie.

Taglich finden wir prediger, die offenlich auff der Canzel schreien und predigen, der maynung alles ob die Mutter gottes In dem lepden drifti zu ainem solchen herzenlaid komen, das fie onmechtig worden, nideraefallen. Bu Frem Sone als man den ben dem Creup entplost zugenahent, Sme Irn schlair geraicht und Ime umbfangen, das man fie mit gewalt hab Bon dannen revffen muffen, mit vil andern anzaigungen Anfrewlicher gepert. Wie wol nun die Warhait ist, das die mutter gottes In dem leiden drifti Zu souil mer mitleydens, schmerzens und berzenlaidts bewegt worden ist, souil sie Irn Sone fur alle andere mutter zum hochsten geliebt hat, So ist doch schimpflich zu reden, das fie fich mit folder Bugelaffenhait die kainem Beibspilt eerlich fein gehalten hab. Und die weil die alten philosophi aus der kunft der phi= losophia dohin komen seien, das In der kainen ainich auswendig Zaichen bes herzenlaidts, betrubnus Bnd schmerzens, ab er das gleich 3m ge= mute gehabt hat, gefallen ift Welche fie auch fur ain sondere vernunfft, funft und schicklifait gehalten haben, Warumb Wollen wir bann glauben das die mutter gottes, die alle tag Von dem prunnen der hochsten und ewigen Beishait getruncken hat, sich so gar Buschicklich und wiber alle weipliche zucht vnd eer gehalten, auch vnbstendiger dann die vnglau= bigen erzaigt Bnb bas gethan hab, bas Ir vil mer zu vneren bann eren Bnd lob raichen mag. Die heilig schrifft und bas emangelium ift In biefem fal fur Bnns, aber fain glaubliche anzaigung aus wiberwer=

tigen por augen. dan ein auf bestendig graument dient bierzu Wan ainem geringern etwas gegeben ift das es dem merern nit enzogen Bu dem das auch In dem leiden drifti die grundtfesten bes glaubens allain auf Maria geftanden, darumb Ir auch zugepurt hat aus der ordnung gotes Bnd Iren Bolkomen tugenden sich mer trostlicher und mietsamer bann so gar') ungeschickt wie man Er zu uneren zulegen will zu erzaigen vnd mit mer mistrofts Bnd Unglaubens ben Ir damn ben den Jungern drifti zu finden. Dann das ist gewis und unzweiffenlich das die mutter gottes vor allen andern aus offenwarer verkun= bigung des heiligen gaists aigentlich gewift Bud doran nie gezweiffelt hat, das Christus nit allain ain mensch und Ir Son nach dem flaisch Sonder Warer got gewest, das er auch dorumb komen Bas alle men= schen durch sein leiden und kainen andern Wege Zuerlosen, widerumb Von tobten am britten tag auffzuersteen Und bas er fie nymmer mer verlassen wurd, welcher wolt bann bafur achten ober reben, bas biefer bestendig glaub Marie sie zu ainem solchen misglauben gefurt hab, der gleichen Ungeschickt schmelich geperden zuerzaigen? Dorumb sol ein pber liebhaber Marie biefelb mer vmb Ir beschaidenhait, tugent Bnd diemutigkait dann mit diefer vnschicklikait Und unbeschaibenhait berumen.

Letabitur Iustus cum viderit vindictam Impiorum Der gerecht mensch erfremt sich wan er sicht die straff der sunder. Wiewol nun vemandt sprechen mocht, das die aigenschafft ains gerechten menschen und bie fremd der straff nebeneinander nit wol steen mochten, Go ift boch gewis das fich das miteinander onzweiffenlich und recht mog Vergleichen. Dann so ber strafflich sein verwurckte puff entpfecht Wiewol fich nun ain yber gerechter nach ber finligkait bes beschwert und mit bem geftraff= ten mitlenden treat Ind dorumb lenden mocht das der arm sonder vn= gestrafft blieb. So wil er boch nach der vernunfft das das vbel got zu eren und die hoft gerechtigkait ift, auch andern zu-ainem ebenpilt Bnd binfuro Bbel zufurkomen, geftrafft werd Bnd das gerechtigkait Irn furgang habe. Hat auch nit die weise als etlich Vermainen, welcher In gleicher Verschuldung steet das er dorumb ainen andern Verwurcket nit straffen soll, dann also wurden die vosen selten gestrafft. Sonder ain pber fol borumb das werck bruderlicher liebe nit Anderlaffen, dorumb er auch In verschuldung steckt, Sonder die straff aus ainem rechten grundt Wie vzo gesett ist furnemen und domit auch ain vrsach schopffen, fich felbs alspalt auch zupeffern.

Wann ein prediger der In seinen predigen sich selbs nit sucht Sonder driftum mit seiner predig kainen andern nut oder frucht schafft

<sup>1)</sup> Cod. got.

bann bas er bomit bas vold bewegt bas gots wort zuhorn, bas ist nit ain kleine nupbarkait, bann ob wol ain wein In ain holzen oder ander geseß gegossen Bud wider boraus geschendt wirdet, Borgeet doch der geschmack nit Sonder pleibt, als dem Jungen bruder mit dem altwater In der Wusten beschach, der Ime beualch In ainem Sibe wasser zu bringen, als er aber das zum sunssten mal thet vnd kain wasser dorinnen pleiben wolt, sagt er: Ob du schon keinen nup geschafft oder wasser gepracht, haft du doch domit das Sibe ganz sauber gemacht.

Berzaichnus vnd Sumarium ainer predig Doctor Johann von Staupig Bon ordenlicher schicklikait der Regenten, Bund wer darzu erwelt werden soll.

Nit alle menschen, die beyweilen von andern zunerwaltung ainer oberkait vnd Regiments sur schicklich vnd genungsam geachtet, sollen zu regirern erwelt werden, Sonder die Ihenen die von got darzu angesehen vnd gezaichnet sein. Dann kain Commun ist In dem nit personen erstunden werden, die von got In sonders zum regiren angesehen vnd gezaichnet sein, dorumb Wol not ist aussmerdung vnd vleis zuhaben, domit dasselb Zaichen nit vbersehen oder die gezaichenten zur wale des Regiments vmbgangen Werden.

Was aigenschafft und schicklikait nun dieselben Regenten haben sollen, wirdet In der heiligen schrifft außgetruckt. Also redet In canticis Cansticorum der heilig gaist: Quid saciemus sorori nostre In die quando alloquenda est? Si murus est ediscemus super eam propugnacula argentea, Si ostium est conpingamus illud tabulis cedrinis. Ego murus et 1) vbera mea sicut turris.

Anfangs sollen sie gleich ainer mauren, das ist das In ainem Regiment vest bestendig lewt die sich ainer mawren Vergleichen sollen sein, damit durch 2) Ir vest gemute und bestendigkait ainigkait des gemainen Volcks erhalten werd, dann ainem Regenten steet zu ben den Vnderthanen ainen gemainen fridlichen willen zuerhalten Vnd Vil gemute In ains zubringen.

Zum andern sollen sie ain portten sein, dann wie man durch ain porten aus vnd eingeet, also sol auch ain Regirer beschaiden sein, den freundt Vor dem Beindt, die geschickten Vor den vngeschickten zuerkennen, die fromen vor den posen zubelonen, die wirdigen vnnd eerlichen Den vnerlichen vnd vnwirdigen furzusezen, auch den gemainen nut dem aigenen Vor zu ordnen.

Bum britten bas fie groff pruft haben, bas ift bas ain Regirer gegen ben onberthanen sein lieb zum vleifsigften erzaig, bieselben mit

<sup>1)</sup> Cod. eft. - 2) burch om. cod.

trewen main And sich also halt, das er mer geliebt dann geforcht Werde, dann In der heiligen schrifft Wirdet zu pdemmal ben den prusten die lieb bedewt.

Bund werden die gezaichenten Bon got nachuolgender webse erkennt. In ainem commun werden vil bestendiger lewt die sich ainer mawren Bergleichen erfunden. Undter denen muff man aber die die gezaichent, bas ift bie from, weis und vernunfftig fein erwelen. Dann tain erloker, kain mainander, kain pub fol zum Regiment nymmer gelaffen Werden, Belder auch Bissentlich ainen schald zu ainem regirer erwelt, ber thut ain Bnwibersprechliche tobfundt, Ift auch bemfelben erwelten puben gleich zu achten. So will auch ben ainem Regirer not sein das er Bernunfft Bud schicklikait hab, die weil doch ain pher, ber Ime selbs Bugeschickt und vmut ift, andern leuten Bil Weniger mit vernunfft vorsteen und nut sein mag, Ift auch nit ber geringsten bing ains ander lewt wol Bnd Bernunfftiglich zu regiren, Bnd ist gewis bas vernunfft Bil mer bann das schwert ain Commun erhebt, vnd dorumb findt die Romer Biewol sie vor andern manlich, tapffer und ernstlich gewest, vil mer burch vernunfft und schicklikait bann burch frieg und Waffen In dis auffnemen darumb 1) sie gewest komen. Kunhait on vernunfft ist ain tirannen. Gin fromer erlicher2) Regirer und oberer ift allain ein schandtfleck ober schandenbecker, dann ein Bernunfftiger frommer regent bedeckt Die schandt ber underthanen, Und so ein oberfait Bud die Regirer redlich, from und geschickt sein, ob dann wol ben ben underthanen mangel erscheint Bnd undter benfelben remdige schaff erfunden werden Wie dann zugeschehen 3) wol moglich ift, So Werden bannocht biefelben Unerlichen matel, geprechen Bnd schanden ber underthan burch bas erber redlich wandel und die Vernunfft der regenten also bedeckt, das menigklich sagt: Man kann die posen Von den guten nit gant sondern, Es ist boch ve das Regiment from und geschickt.

Die Regenten sollen zum andern porten 4) sein. Zu Regiren sollen Erber gut herkomen Bnd stathafft lewt, die Irs erbern herkomens halben ben ben Underthanen vnd andern ain ansehen haben, als die gezaichenten von got genomen Bnd erwelt Werden, Ind ist Wol war das das principal aines obern ist tugent, redlikait Ind fromkait, Got streicht aber doben sein zaichen an, das ist das sie auch stathafft Erbers herkomens Bnd Vermogens sein. Dann wie ist es moglich das ain schlechter handtwerdsman mit frucht Ind zu nut andern regiren mag? dann der bebendt mer schicklikait seiner arbait Ind handtwerds, wie er auch prot In das hauss haus sich vnd sein weib Vnd kinder ernere, dann den ge-

<sup>1)</sup> barinn? - 2) Cod. eelicher. - 2) Cod. add. nit. - 4) Cod. poten.

mainen nus. Ain handtwercker oder ander schlechter man, der nit stat= hafft ober ben narung ist, muss sich beweilen aus not und bedrangung seins wesens untugent und den geit vbergeen und verfuren laffen. Dann ob er wol von seinen autern kain auskomen hat Wil er dannocht seinen ftandt vnd wesen erhalten, hat er dann dasselb nit zuuerlegen So gedenckt er doch vff wege die ben weilen der Erberkait entgegen sein. do= mit er nit verderb. Ain stathaffter Und wolherkomen bewigt aber sein voreltern eerlich wefen Ind gedenckt daffelb durch ein erlich gemute und mit dem, das Sme got mitgetailt hat, auch nit zuverklainern sonder In der selben fußstapffen zutreten. Jero Monjes schweher der beredet seinen tochterman den movien, das er zu Ime erwelet Bnd neme etlich versonen die neben Ime das Volck hulffen regiren, die weil Ime die purd zu= tragen Bud ainer solchen menig allein vorzusteen zuschwer Were, pud zaigt Ime mit aufgedruckten Worten an Welcher maffen dieselben mitregirer gestalt sein solten, das auch also von got bestetigt und zugelassen Burd, And nemlich folten fie fein gotoforchtig, Beis und Vernunfftig. Warhafft und nit genzig, und diese vier aigenschafften findt In allweg ainem Regirer not Bnd sondere Zaichen, domit got die obern zaichent. Es fol auch das gemute aines yden Welers gerecht sein, der gleichen Regenten souil moglich Zuerwelen, Zuuor wo man In ainem Commun bie wale haben und des ftat finden mag. Dann Wo doran mangel er= scheint, muss man auch mit den klainen pferdlein zu acker geen 1). Bnb fol auch dis fein endtlich mannung fein, durch fein Wale allein dem ge= mainen nut zu dinen Bnd nit sein geschlecht und freundtschafft bodurch zuerheben, oder befter eher In seinen aigen hendeln, In sonders wo bieselben puß Wirdig Und strafflich sein, sein willen zuerlangen, Sonder die follen In ain Regiment erfieft werden, die demfelben Und dem ge= mainen nut frucht pringen mogen, Ind die heraus thun, die zu schaden barinnen sein. Deshalben man auff bieselben gezaichenten auffmerden haben soll, dann Welchen got zu ainem Regirer machen will den zaichent er auch mit erbarkaiten, tugenden, vernunfft Bnd schicklikait.

Es sollen die Regenten Zum dritten großs pruft haben. Ain groff zaichen der lieb ist wann sich die obern gegen underthanen also halten, das man In gluckseligen und Widerwertigen dingen, Ja auch In der straff freuntlichen, Bertrewlichen Willen ben Inen sindet. Sich sol ain Regent gegen meniglich vil mer freuntlich unnd lieblich dann forchtsam erzaigen, ainem pden ratlich 2) und hilfslich sein, domit die Bnderthanen

<sup>1)</sup> Cf. Lutheri comment. in ecclesiasten Salomonis cap. 5. v. 7. 8: "Stupitius noster cum vellet ac cuperet omnibus officiis optimos praeficere, non tamen potuit: Man muß, aiebat, mit den Pferden pflügen, die man hat. Qui non habet equos arat bobus, iuxta proverbium". — 3) Cod. railich.

mer auff lieb Und freuntlikait bann aus forcht Ir aufffehen Bff fie haben Bud Ir zuflucht Bud vertrawen In fie ftellen mogen, bann lieb Bud Bertrewliche Zunenaung ist vil mer dann die forcht, Bnmitfamfait und grausamiait zuerhaltung gins Regiments bestendig. Doch das sich bie obern auch also halten, bomit die erzaigung Irer freuntschafft menigklich gemain sey vnd nit ainem Vor dem andern mitgetailt, domit es giner Bugleichait gemeß werd. Ain Regirer mag zu phemmal mit freuntschafft und holtselikait mer frucht, nut und guts schaffen, dann mit ernst= licher graufamlicher erzaigung. So gin schopff ober Ratsberr zu ginem Bbeltetter In die fangknus kompt Bud Ime allein vmb sein verhandlung mit ernst anhalten wolt, so bedarff es nit Zweiffels, er wurde den armen domit erschrecken, das er Ine mer Zu ainer verhertung dan ainer bekandtnus feiner Bbelthat furn Burd, aber mit freuntlichem anreden mag er ben armen bobin bringen, das er on groffe beschwert seine 1) Bbertretung befent, ober zum wenigsten souil Bmbstende anzaigt, bas ber Richter bester leichter zu ainer bestendigkait solcher Bbelthat komen Alfo ift es In allen Zufellen aines Regivers, bas ber gegen ben underthanen In groffen und tapffern, auch In geringen sachen mer mit mutfamtait, freuntschafft Bnd lieb bann mit ftrubeln Bnd ernstlicher erzaiauna aufricht.

### Etlich Nuglich leren.

Ein ydes mensch ist von got darzu beschaffen, das er alhie so lang er In diesem sterdlichen leib ist In gottes krafft vnd gnad tugentliche Werd Wurden soll, aber In dieselben seine gute werd gant nit vertrawen oder ainich hoffnung haben, das Ine die zur seligsatt bringen werden. Dann dieselben Werd sein nit seine Werd sonder gots werd, der Ime die gnad mittailt, guts zuwurden, die weil on gots gnad vnd mitwurdung der mensch kain ainigen guten gedanden, zugeschweigen ain tugentlich werd haben vnd vben mag. Bnd dorumb sol der mensch an seinen guten werden vnd tugendten gant Verzweisseln Bnd allain In den gots werden Und durch diesen angezaigten Wege, das er alle seine gute werd allain got zuaignet ") vnd In got ordnet "), Verhoffen selig zuwerden. Das ist ain rechte ordnung ains christenlichen lebens.

Sprichst du: Warumb sagt dann Augustinus Dui creauit te sine te, non Justificabit te sine te? Der der dich on dich beschaffen hat, der Will dich on dich nit rechtuertigen oder selig machen, das ist das der mensch on gute Wurckung nit selig Wirdet. Ist die antwort: War ist es, got wil dich on dich nit selig machen, dann Wil mich ainer schlagen

<sup>1)</sup> Cod. feiner. - 2) Cod. zunignen. - 1) Cod. ordnen.

muss ich ve auch daben sein, wiewol War ift, Wan der mensch In ainem sundtlichen strafflichen Wesen leben Und Verharren Wolt bis In das ende, das er darumb ben got ewiger Verdienter peen als pillich gewarten muft, bann bas ift Das heilig Ewangelium und unnfer chriftenlicher glaub. Got wil aber bannocht ben menschen uit aus verdienstmus seiner aigen werd Sonder aus Volkomenhait seiner gotlichen liebe, gnad Und parmbergiafait selig machen. Das aber die seligkait ber menschen allein aus gots lieb vnd gnad Ind aus Verdienftnus feines beiligen leidens flewft, fundeft du daraus, das got zumermaln die Jungen kinder fterben last Bnd selig macht, die boch so lang sie gelebt ginichen geprauch ber vernunfft nie gehabt haben, gute werd zu wurden. Wiewol bas auch die warhait ist, das got den menschen darumb beschaffen hat albie zu arbaiten Bnd gute werd zu wurden, die 3me darnach burch bie frafft, anad und bas verdinen bes leidens drifti, So der menich bie darein Berordent, Verdinlich wern.

Vil menschen geprauchen grossen vleis Ire sunden ordenlich und schicklich wie sie sich selbs Vertrosten zu peichten, machen douon Zettel und verzaichnus und erzelen die aus den peichtpuchern. Doraus entspringt alsdann dem ') menschen ain frewd und Vertrostung als ob er der sachen gleich recht gethan Vnd nit ain klaine surdernus zurseligkait ausgericht hab. Das ist aber ein Vngeschickt dingk, dann der mensch sol zu der Vermessend des peichtens der sachen recht gethan oder so ain verdislich gut Verck geubt hab. Der mensch sol auch In sein rechten peichten ganz kain vertrawen stellen Sonder allain In die volkomenhait der gnaden und parmherzigkait gottes, dodurch der sunder allain gerechtwertigt werden mag, Vnnd wan der mensch gepeicht hat sol er got bitten, das er Ime aus der verdinstnus seins leidens zu ainem pusser geschickt machen woll.

Quidquid fit contra conscienciam edificat ad gehennam.

Bbertretung der gepot gotes Vnd was denselben gotlichen gepoten wider, ist allain todsundt vnd dieselben todsundt verpslichten den menschen allain zur peicht, dieweil der mensch schuldig ist, die gotlichen gespot den ainer todsundt zuhalten. Was aber ausserbald gotlicher gepot vnd gehorsam beschicht, das ist allain ain Nate Vnd der mensch, Wiewol es gut vnd loblich ist, solchs zuhalten nit schuldig vnd dorumb so er solchs vnterlast Zupeichten nit Verpslicht, dann was sunden ausserhald Vbertretung gotlicher gepot, die alle In die zehen gepot eingeschlossen

<sup>1)</sup> Cod. ben.

werben, beschehen, die sindt taglich ober lasslich And nit todlich And borumb ber mensch nit pflichtig bie zu peichten. Es were bann bas ber mensch Ime aufferhalb Bbertrettung gotlicher gepot die selbs ain conscient machen Wolt, als ob er Anderlassen bett ') die Stacion nit zu= besuchen, dis oder Ihens gepetlein zu petten, In der firchen zureden, an fant Martins tag oder abent aufasten Bnd hielt folche fur ain tobtfundt, do es doch kaine were. In ainem folden fall Ift ber mensch verpflicht aintweder solchem gewissen Volg zuthun oder dasselb Irrig gewiffen von Ime zu Werffen, on das so sundet er todlich Bud hat der obgemelt spruch sein ftat und Wurckung: Alles das wider das gewiffen beschicht das pawt zu der helle. Dorumb fol der mensch In diesen zu= fellen, domit sein gewissen Irrig gemacht werden mag2), ben 3me selbs vleissige erforschung furnemen, ob solche vbertretung, die er fur ain tob= fundt achten will, ben gepoten gotes ftracks Wiber fen. Erfindet er bann das es nit Wider die gotlichen gepot ist, ob dann wol die volbringung folder zufell gut And verdinlich were, noch dann sundet er nit todlich Bud fol borumb diese Trrgeende conscients von Ime werffen. ber mensch aus engstigung Bnd sorgfeltigkait seins gewissens Ime mit folder erforschung felbs nit helffen mag, Go ift er abermals pflichtig ain ander ennd und arnnei Zusuchen, nemlich das er ben seinem veicht= vater ober ainem andern fromen und verstendigen man darInnen Rat such und besselben Brtail und Ratschlag Bolg, Bund darumb ift ce farlich, das man den armen Weibs personen In den clostern oder andern, die ben Inen selbs so geringlich In Irem gewissen Zu ainem scrupel bewegt werben, aufflegen Und Raten will Bil newer Balfarten, gepet, fasten Bnd ander der gleichen Werck zuthun. Dann die weil biefelben Beriverten Freigen personen fur sich selbs gar liderlich Zu vergebents forgfeltigkait bewegt werden, auch Inen felbs nit Wol helffen mogen ober burch ander beschwerlich bauon gepracht Werden, Go wirdet Bnrat mit vnrat gehaufft Bnd erfolgt boraus, bas biefelben den Ihenen, so Inen douon getreulich Raten, nit gern volgen Sonder vermainen bas sie sich gleich Inen Irren Bnb Irer ferlikait wider sein.

Wann ein mensch In ainem Erbern standt ist, darzu Ine got erfordert und kompt dann In ainen zweissel, ob es gut were beim selben stant zupleiben oder pesser ben zuuerlassen und allain ain rwig Wesen zu suchen, So kompt dann die schlang gleich Wie zu der Eua und Windt sich umb den paum, zaigt Ime den apfel, domit er daran anspeis und das ergst erwele. Dann gewissich beschicht es, wann ain mensch

<sup>1)</sup> Cod. Buderlaffenhait. - 2) Cod. gemacht, und mag. - 3) vorgebend?

sich aller hendel entschlagen 1) vnd am rwig Wesen suchen will, das er mit Ime selbs souil zuschaffen gewint, das er nit wais Wo er hinaus soll.

Wiewol nach gotlicher ordnung auch In vermog der gesetze das vbel sol gestrasst Werden, So Wil doch got das solchs mit ainer rechten mass zu bequemer zeit und on zurruttung gemains nut beschehe, und nemlich das off ain gar offenliche Wertrettung ain offenliche strass eruolg. Dann welche oberkait der gleichen Bnzeittigen strass surnimpt, der wirdet dem gleich, der ein unzeittigs geschwer aussichted und arznehen will. Soab 3) was ein hauptman des konigs dauid And wiewol er dem dauit vil schmach And uneer zu zoch, auch seine peste hauptleut ermordet und ander strasssich hendel vbet, die Ine aus billichait zur strass verpslichten, noch dann kondt er on sein und des Reichs großen nachtail sein leben lang kein rechte stat und mass funden Ine zustrassen: als er aber an das todpet kam, beualch er Salomon, seinem Sun, Ime solche Weltat kains wegs nachzulassen, Wie dann beschach.

Kainer sol sich nymmer fur genungsam achten ain Regiment oder standt zuwerwalten. Ob er aber zu solchem durch ein ordenliche Walkompt, so sol er darfur halten, das er vnzweifenlich von got darzu erkieset sep, und sol sich ob er Wol vil lieber ain anders het vnnd rwiger were, dorumb nit ungehorsam erzaigen, dann kainer wirdet ainich entschuldigung nymmer haben sich wider gotes gehorsam und ordnung zusepen.

Etlich Nutlich leren und facecien die der Erwirdig und gaistlich herr Johann von Staupit doctor vicarius Augustiner ordens etzlichen erbern personen die mit Ime die malzeit genomen mundtlich also Wber tisch mitgetailt hat.

Ain recht Christen mensch vergleicht sein gemute vnd weßen ydes= mals mit dem, das gelegenhait der zeit, statt und personen ersordert, dann In der kirchen ist er andechtig, In Raten tapsser und sursichtig, ob dem tisch und beh erbern personen angenem und frolich. Dann die= weil er seinen willen on mittel ordent Zu dem wollen des almechtigen, So wil er sich auch gotes ordnung In allen seinen werden Bnd hand= lungen gleichsormig erzaigen und machen.

Gar offt beschicht es das In der grosten diemutigkait die grofte hochfart verporgen ligt. Monich mensch erzaigt sich gegen dem andern gant hohe gedult und diemutigkait mer Zu ainem rum und hochfart,

<sup>1)</sup> Cod. anfchlagen. - 2) Cod. auff ichlecht. - 2) Cod. Joae.

dann aus vbung der tugent, Bnd dis ist die strafflichst Bnd vngesschickest hochsart, die auch zunil malen In der kutten steckt.

Gut were es und erforbert ain rechte christenliche ordnung Wann man ain Regiment oder sunst Was tapsfers furnemen Bud welen oder etwas Raten wolt, das man got auch lies ein mit Regirer sein, dann on den Werden Wir surwar nichzet fruchtbars oder guts ausrichten, Und so wis den In der gleichen sellen zuerfordern verachten So wil er unns auch durch entziehung seiner gnaden und mitwurckung das ende mittaplen, darzu wir In solchen handeln durch sein verachten unsern ansang haben gemacht. Es ist ve billich das er auch mit Im spil sep.

Dem menschen ains weiten gewissens ist geringer und ehr dann dem der ains engen gewissens ist hilf und arznen Zuthun. Dann dem der ain weit gewissen hat dem ist domit nit schwer Zuhelssen, das Ime die lieb und forcht gotes, auch sein taglich offenlich verschulden, dorumb er pillicher straff gewertig ist, eingepildet werden mag, und Ime sowil anzuzaigen, das er durch vil auch zuzeitten geringe ermanungen dohin gepracht werden mag, sich als ain strasswirdig sonder duerkennen. Aber ainer der ain eng gewissen hat und gar zue from und gerecht ist, ist durch gute ermanungen eher zu mer klainmutigkait und zweissellung dann hailsamer arznen zubewegen.

Der almechtig got hat die Regenten und obern nit gesetzt das sie Ir licht under ainen scheffel sturzen und Inen allein leuchten und nuzen Sonder auch das sie dem gemainen nut scheinen Und frucht pringen und deshalben Zwisacht belonung dorumb gewertig Bnd vehig sein sollen, Und dorumb spricht got Im Ewangelio: Nymandt Zundt sein licht an und sturzt es Under ainen schessels Sonder steelt das Uss ein leuchter wsf das die eingeenden dassels liecht sehen und douon beleuchtet werden.

War und glaublich ift es das all fell und sachen Eristenlicher leren und underweisung Im Ewangelio sind begriffen, dann nichzet cristenlichs mag ainem menschen begegnen das In der heiligen schrifft Bnd bem Ewangelio nit begriffen sey.

Das ift gewis das pe vnd allweg die hochsten In den gaben die schwersten Im fall gewesen sein.

Wann got der almechtig und der teuffel maister stud gegeneinander arbaiten, ob wol der mensch dem 3) teuffel nach lauff und anhecht4) sich seiner arbatt und maister stud zugeprauchen So ist doch nit on das der

<sup>1)</sup> Cod. sich allain strasswirbig sonb. — 2) Alterum ist cod. non habet. — 2) Cod. ben. — 4) i. e. anhängt.

mensch daneben auch got zulausst: dann es ist das 1) gewissen aines christen menschen dannocht also geschickt 2) das es auch beweilen gedenckt sich mer der kaussmanschafft gottes dann des teussels zugeprauchen, Es lausst Amber dar mit und neben einander.

Ain frommer christen mensch mag wol ben weilen sein seel mit ainem wechslein an ain Bandt klaiben, aber nit doran leimen: dann mit dem Bachs geclaibt mag ich die wider zu meinem Bolgefallen herab nemen. Oo die aber mit ainem leim doran gehefstet, Wirdet die am herabreissen gar zutrumer.

Auff die frag, ob ainer Zuuerhutung schedlicher Vertieffung und vnainigkait zwischen zwapen partheien und domit er die Zu frid und rue pringe 4) nit bepweilen ain eelugen 5) thun mog, ber geftalt, Wann ein parthey gegen dem gemelten Bnderthedinger sich In unterhandlung horen laft, mein widerthail hat mich geschmecht, das oder Ihens wider mich gehandelt und mir vnrecht gethan, Wiewol nun der underhendler das wie Ime dieser tail anzaigt von dem andern gehort hat, vernaint er boch das der sachen zu gut vnd damit er sie Wider zu freunden und ainigkait bringen mag, bann on bas mocht die fachen beschwerlich ober gar nit gefunden werden, hat er diese antwort geben: Rainer fol ben ainem andern ain todfundt verhuten mit ober burch ain mittel boraus Ime ain lagliche sundt entspring. Domit aber bannoch ainigkait und frib zumachen nit Berpleib, So fol er bem tail ber fich von bem andern ber aleichen schmach und Verunrechtung beclagt sagen: Lieber, du Irrft Bud das mag er mit warhait ber gestalt thun, dann ob wol ber ain tail dafur acht, das Ime von dem andern In erzaigung solcher verfolgung vnrecht bescheheu sen, Irrt er sich doch in solchem, dieweil ainem phen fromen rechtgeschickten driftenmenschen In Buftandt Bnd erzaigung Wiberwertiger handlung allain guts beschicht.

Die aigenschafft ains fromen rechtgeorbenten Eristenmans soll biese sein, das er den almechtigen got ansehe Bnd bedenckt nit als ein Bbeltetter den hender den ) er sorchten muss ansicht Sonder als ain geliebter Sun seinen Bater den er lieb hat, dann die ordenlich sorcht gotes soll dahin gegrundet sein, das ein oder cristen mensch ainen schmerzen hab ob dem das er got belaidigt hab, Bnd das solch belaidigung got als seinem schopsfer missellig sen, Bnd nit das der missal der sonden Brespruncklich und surmemlich aus vorsteender gotlicher straff eruolg. Es sol auch ains fromen christen gemute endtlich dohin gericht sein, got von

<sup>1)</sup> Cod. bes. — 2) Cod. gefcicht. — 2) Cod. neben. — 4) Cod. pringen. — 3) idem quod Nothluge; cod. eerlugen. — 4) Cod. bann.

herzen also zulieben, das Ine die forcht verdinter gotlicher straff umb sein sund von derselben lieb kains wegs mog abziehen.

Auff die frag, ob es auch on sundt beschehen mog, So ve zuzeiten ainer mit ainem gemainschafft hab, ben und neben Im wonen muff. ben er doch nit lieben, auch fur keinen freundt ober gesellen balten mog. Sagt er: Ich bin ein Munich ober ordensman, aber gleich wol ift mein natur mer genaigt mit ainem dann dem andern gemainschafft zu= haben und freuntschafft Bu Ime zusuchen, aber bas fol bannocht mit ainer vnstraffparn maß und ber gestalt beschehen, bas es on sundt sen. Also Wann ich ainen sich, der von leib oder seinen auswendigen fitten vngestält und vngeschickt ift, So mag ich gar leichtlich und on sundt bovon vrtailen, das er ain ungeschickte nagen, ain Weit maul und ber gleichen hab ober aber funft strafflicher sitten. Wann ich aber ainen Brtailen Wolt von dem, das ich auswendig nit sehen mag, als von sei= nem guten ober posen strafflichen leben Und hab des keinen gewissen aigentlichen grundt, das mag meiner halb on fundt beschwerlich beschehen, bann also underftundt ich mich Bon dem das got bekant ift, bas Were bas pmandt In seinem bergen bet. Bu prtailen.

Bnter anderm melbet er: Wann ich ain eeman were und ain schon Weib het, der vor ungefal des eepruchs oder ander sondtlichen werck sorg het, So mocht mir nyemandt verweisen, Wann es In meisner macht stundt, sie beh tag ausseig und beh der nacht zu Bnser beder eelichen gemainschaft Widerumb sauber und wolgestalt zumachen. Also thut auch der almechtig got gegen seiner gespons, der christenlichen ansbechtigen seelen, die er Ime dann kranck und ausseig Bnd dann widerumb sawber macht ') domit er In derselben sele Bnd die sele In Ir selbs, auch In Irem geliebten gespons ain wolgesallen hab.

Gleich beschwerlich ist ain ungeschickter und ain Zunil geschickter 2), die ursachen desselben ist geringklich zu bedencken: dann ein zunil geschickter setzt ydesmall In sein schikklikait vertrawen der maynung das Ime kapner gemes sev. Dodurch kompt er palt zu ainem pracht unnd hoffart, das er dafur helt, Was er handel, sey recht und wolgethun, und dasselb zunil schicklikait Wirdet ein ganze unschicklikait. Dorumb hat Weylant Bischoff Bertolt zu Ment loblicher gedechtnus, So er von ainem geschickten menschen hat horn sagen, ain gewonlich sprichwort gehabt: Wan er nur nit zunil geschickt were.

<sup>1)</sup> Cod. zu machen. — 2) Verba und ain Buuil geschickter in cod. desunt, sod quae sequuntur bis posita: die vrsachen beffelben ist geringlich zu bedeuden, dann ain Buuil geschickter die vrsachen deffelben ist geringlich zu bedeuden, dann ain zuuil geschickter, unde textum restitui.

Gewiss und unzweissenlich ist, das ein hochsertig prechtlich mensch der 2) das seine und ander lewt sachen allemal zum spizissten bewigt und furnimpt ain andern der Ime In sitten und wesen gleich ist nym= mer neben Ime erleiden mag: dann aus solcher beywonenden hochsart eruolgt auch die aigenschafft der hochsart, das ist, das sie kainen Ir gemess umb und bey sich gedulden mag, dieweil ain yder prachtlicher hochsertiger on underlaß uber sich gedenckt And demnach beschwerlich ver= hengen kann, das ain ander der gleichen auch handel.

Als sich In reben begab, das ainer melbet, das ein groffer hoher pracht und klain lugen nit wol neben einander steen mochten, und ain ander dorauff antworttet: En wie mocht ain groffer herr groffe lugen thun, Sagt er: Ja Wie kann ain herr der sich liegens vleist klaine lugen thun?

Wann sich ainer so gant fur geschickt weis And vernunsstig bedunckt So hecht dem psleglich an, Wo Ime Zuzeiten was vnfursehens wider sein willen begegnent, das er deshalben Vil mer dann ain ander belacht Wirdet, dorumd das er aus seiner Vermainten sursichtigkait, der er hat vertrawt, gant nit dasur gehalten hat, das Ime der gleichen solt zusteen, And dorumd als newlicher tag die von hutten Wie Ir wist dem Abbt von kraisshaim seine weyher Vischen Vnd er sich des bey kl. mit. beclaget, hat Ir mit. darauss geantwurt: En en dieser handel solt ve dem man keins wegs begegnet sein. Annd als ainer dorauss redet: Ist dann nit der gemelt Abbt Von kraisshaim. In 1 schup Aber die Visch nit, dann ich glaub Wann hmandt den schup vnd schirm briess besichtigt Er wurd kainen visch darinnen sinden.

Wann ainer liegen will, sagt er, So mocht sich das, zuwor wo es nit schedlich lugen weren, beyweiln leiden, Aber wann ymandt sein lugen oder gedicht schreiben will, das leidet sich gar nit. Dann geredet lugen mogen zuzeitten In ain schimpff gezogen werden, oder es mag ainer die zu seinem glimpff vnnd beschonung teutschen, Aber lugen die geschrieben werden lassen sich nit mer piegen, bleiben vntodlich dund vnauseleschich s.

Als ainer ber tischstigenden redet, Er het von kl. mit. gehort das er gered, Sandt Maurip were mit zehentausenten so neben Ime getodetet worden komen, aber Ir mit Wolt vil mit ainem grossern sthat komen, Sagt er: Ja wan es auch heilig weren.

<sup>1)</sup> Cod. prechlich. — 2) Cod. vnb. — 1) Cod. faishaim. — 1) Cod. Fr. —
1) Cod. vntablich. — 1) Cod. ausleschich.

Dorauf ') erwolgt das ainer Rebet, wie er gleicherweise Von A. mit. diese madmung gehort hat, Er hoffet man Wurd ain mal nach seinem absterben singen und peten: Sancte Maximilianus (sich domit madment) Dra pro nodis, gab er darauf diese antwort: Ich mocht gar wol leiden das sein mit. heilig wurd, allain das ich doch Wist was schicklikait Und wesens ainer sein must der doch heilig wurd.

Im Concilio Zu Costnip als man Babst Martinum gewelt, hat, Sagt er, kayser Sigmundt loblicher gedechtnus, der In vermeltem concilio gewest, ainen Spilman gleich wie Conp Bon der rosen bey unserm herren keyser ist gehabt, der hat sich, als die cardinal zu solcher des Babsts Wale beveinander versamelt gewest 2), Vnderstanden und ensents ben den cardinelen an Irem gemach angeklopst mit begere Ine surder-lich einzulassen und als er zu Inen komen ist hat er diese werbung gesthan, der hailig gaist hab Ine zu der versamlung geschickt und laß Ine sagen, das er vzo mit souil geschessten beladen sen, das er ben Inen nit erscheinen kon und dorumb so sollen sie nun on Ine welen.

Ain andere faceciam saat er Und nemlich diese. Im landt zu bavern were ein Erbare fram Vom abel geporn, die hette aus andacht die pruder parfusser ordens, so die vff dem landt terminirt und zu Ir komen wern. gar gern beherbergt, und fie zunilmalen fo fie Bber tifch betten figen wollen ermant ein tury benedicite zn peten, dorumb fie auch die bene-Mellifluus ihesus sit nobis potus et esus, In gewonhait gehabt hetten Zupeten. Bnd als vff ein zeit die bruder desselben ordens Irn Bicarium zu der framen gepracht hetten, dorumb das er durch der framen vleis Bnd andacht ben sie zum orden gehabt bester reichlicher bewirt werden mocht, het er ein lang benedicite seinem geprauch nach gevetet, barzu bie fram gefagt: En Bater petet ein furt benedicite Bie euer pruber pflegen zuthun, fragt ber Batter: Bas ift fur ein benedicite, bas fie peten? Sagt bie fram: Ich konn es nit sagen. Also, bet ber pater gesagt, muße onzweiffel das sein Mellifluus ihefus zc. Sa Ja, sagt bie fram, es haift loffelmuff ihefus. Sagt der Bater: Es haift Melliffuns. Darzu die fram: En jag ich doch auch loffelmuss.

Sagt verrer: Diese fraw was auch ain Baherin Bnd des volcks wie ich nun von ainem beh vnns ob dem tisch sizendt gehort hab ainen schimpffpruch, des ich sider gedacht hab und nit ganz sur erdicht acht, nemlich diesen: Ein Junger baher, ain alter schwab, ain ofterreicher daben derselb sen wie er sen, So hat doch de ainer guter narren drey.

Als ainer melbet bas vnnser g. hr. von Bamberg ainen Narren

<sup>1)</sup> Cod. Doraus. - 2) Cod. add. ift.

hat, ber ben weilen kunfftig bing ober das nymandt gewift gesagt bet. Saat er: Mein alfter berr bergog fribrich durfurft hat ainen narren gebabt, Claus narr genant, ben euer Bil mogen gefant haben, ber bat auf ein zeit, als er ben doctor Mugenhoffer bes 1) er seer gute gunft gehabt In der canplen geseffen, angefangen vrbling zu reben: En en ich hab mein herren vor offtermalen Bor dem schelmen dem pferdt ge= warnt fich dauor zuhutten 2), noch hat er mir nit wollen volgen, vzo bat es Ine gezaichent und ift mit Ime gefallens). Als nun der herzog wol ober anderhalb ftundt geritten komen, wer In der cangler doctor Mugenhoffer sein a. zuentpfaben entgegen gangen, dem der berzog gefagt: Lieber Cantler foll ich euch nit fagen, mein from pferd ift auff ebner erd mit mir gefallen. Darzu ber canpler geantwort: herr ich hab es vor ij. ftundt gewift, fagt der furft: Wie tan das fein? ift es kaum vor ij. geschehen. Dem der canpler geantwort: Her, mir hat bas Claus narr gesagt, redet ber furst: Ep en er hat mir por ber gleichen mer gethan und gefagt. Wie er dann douor mit ainem schiff, das vff der elb mit leuten gefarn und undergangen were, gethan, dann er vrbling hinter bem offen Im schlaff auffgefarn und geschrien: Berzog. bilff, bilff, die guten leut werden ertrinden. Als sie die venster aufftheten, hetten sie das schiff vff dem wasser von vern seben Ondergeen. Darumb er bafur hielt, das der gleichen narret leut beweilen spiritus ben fich betten.

Ein wunderlich ding, sagt er, ist es, das 4) von sussen lieblichen getranck die haissern und von herben pittern getranck die hellen komen sol. Ich hab es versucht, das mir von dem Rainfal haisern und von wermut wein die hellen Wider komen, das ist doch ain Widerwertig ding. Verrer redet er: Ich hab mich nun lang enthalten kein newen Wein Und ander ding, von dem vermutlich hmandt haiser werden mocht, zu trincken und zu nemen d, din ich dannocht haiser Worden: pzo so sich wider newen Wein Und anders was mir surkompt trinck und issentpsindt ich der gleichen gar nit.

Ich hab gehort, Sagt er, wann haubult pfing, der herzog Ernfts von Sachsen churfursten hoffmaister und gar ein treffenlich man gewest ist, etwo lang und vil reden Wollen, hat er zuwor ainen Rostigen hering geessen und gesagt, das er gar ein gute bestendige stym dauon behalten.

<sup>&</sup>quot;) Cod. ber. — ") Cod. zuzeitten. — ") Cf. D. Martini Lutheri colloquia ed. H. E. Bindseil, tom. I. p. 441: "Claus Nar non adeo natura fuit stolidus, sonbern hat ein geistlein gehabt, quia multa divinasse dicitur de arce in Coburg, de principe ter equo lapso". — ") bas cod. non habet. — ") Cod. newen.

Er sagt, wie kl. mit. begenharten pfeffinger Wie er Ime entbeckt vor zehen Saren gesagt het, Er mist noch zehen Sar krigen und dann wolt er mit allen menschen frid machen. Nun were es nzo am ende derselben 10 Jar und dannocht Vor augen Wie man sagt das ain frid zwischen kl. mit., franckreich, hispanien, Engelandt, konig karll und venebigern sein sollt, das weren die tressenlichsten haupter und dennoch guter trost das kl. mit. solchen worten Wolt krafft geben.

Als sich ainer der vmbsipenden liess missellig horen das die Beiber so man prediget so vnruig mit den stulen reispern vnd anderm mern dodurch die zuhorenden verhindert wurden, Sagt er: Kainer Underste sich hie oder anderswo die Beiber zu reformirn Sonder allain sein Beib zu maistern, So hat er aigentlich genung zuthun 2) vnd nit wenig zuschaffen. Nedet dorauff: Wil dannocht lieber das mich die weiber Irren an der predig dann die hundt, dann alle mein tag Bo ich pe gepredigt hab ich mit dem peilen der hundt Bndter dem gots wort Vorshindrung gehabt, darumb ist mir Ihens lieber, die Weil die weiber menschen Bnd die hundt Bnuernunsstige thier sindt.

Er sagt: Ich wil dannocht lieber und mit mynder beschwert regirt werden von ainem geschickten Vernunsstigen puben dann ainem fromen narren.

#### Additamentum.

Argumentis, quibus iam supra docui non solum sermones convivales sed etiam concionum Staupitii epitomas et quae reliqua modo emisi tempore antepaschali a. 1517 concepta litterisque consignata esse, unum adiiciendum puto, quo magis appareat, quam non temere id coniecerim. Tradit enim W. E. Tentzelius, historiographus Saxonicus, in libro qui inscribitur: Historischer Bericht vom Ansang und ersten Fortgang der Reformation Lutheri, ed. I. 1717. p. 293 sqq., Casparum quendam Guttelium primis iam initiis sacrorum restauratorum Luthero astipulatum conciones aliquot Islediae, qua in urbe conventui Augustiniano erat praesecripsisse: "Ein sas habitas edidisse iisque titulum huncce praescripsisse: "Ein sas habitas edidisse iisque titulum huncce praescripsisse: "Ein sas habitas edidisse iisque titulum duncce praescripsisse: "Ein s

<sup>&#</sup>x27;) Cod. mern. — \*) Cod. gethun. — \*) Idem istud Guttelii scriptum Lutherus in litteris ad Spalatinum missis quas in De Wettii collectione I, p. 258 reperies significasse videtur, ubi si licet textum, quem exhibuit De Wette, ex coniectura mutare legimus: "Tertium [opusculum], sc. Adamum, brevissimum sed cuius mihi simile (non mentior) in manus non venit theologicissimum, etiam mitto: poenitebit autem etc.

in exordio auctor dicat se maximam quidem partem ex Paulo apostolo et Augustino, nonnulla autem ex concionibus D. Staupitii "de confessione, poenitentia beataque sacramenti sumptione" anno superiore (1517) Noribergae habitis hausisse. Ad quas conciones Staupitii alias Guttelius ibi provocare potest quam quarum epitomas ex codice Scheurlino in lucem protuli? nonne easdem res tractant, quas Guttelius indicat? Cuius conciones quod nunquam mihi in manus venerunt, vehementissime doleo: nam persuasum habeo, eas inde magna ex parte profectas esse singulis quoque verbis ostendi posse. Forsitan quaeret quispiam: Unde Guttelius illas habuit epitomas? At certe habuit Staupitii conciones aut integras aut in summam contractas. et quid causae est quin iste fuerit ad quem Ch. Scheurlus ante diem VI. Id. Jan. 1518 sermones convivales misit 1)? Jam antea enim hic ad eundem Casparum Guttelium scripserat, ex qua epistola a. d. XI. Cal. Febr. 1517 data satis intelligimus quae amicitiae necessitudo inter illos tres viros fuerit'). Mihi quidem certum est, si unquam fuissent Staupitii conciones a. 1517 Noribergae habitae formis excusae, fieri non potuisse quin plura nobis earum vestigia exstarent.

### III. De imitanda morte Jesu Christi libellus. 1515.

Libelli de Christi morte imitanda duae tantum vivo auctore editiones adornatae sunt, quarum altera a. 1515, altera a. 1523 prodiit: qui alios annos indicant errant. Nec est cur C. L. W. Grimm in dissertatione de Joanne Staupitio eiusque in sacrorum instaurationem meritis ephemeridi ab Illgeno a. 1837 editae3) inserta ambigat, utrum Lutherus in epistola ad Spalatinum data apud De Wette I. p. 258 priorem illam editionem an aliam significarit. Recte quidem verba quae ibi leguntur: "De arte moriendi (ut tu vocas) hoc unum pro me habeo, omnia alia sunt distributa" ad nostrum scriptum referuntur, sed quid impedit quominus Lutherum putemus exemplar iam a. 1515 excusum Spalatino misisse? praesertim quum sint qui epistolam istam anno 1517 adscribendam esse censeant. Unde intelligi potest quanto in errore versentur qui ex hoc loco colligant illum Staupitii librum anno 1519 demum promulgatum esse 5). Quanti autem Lutherus eum aestimaverit, satis ex alia ad Spalatinum epistola (De W. I., p. 257) apparet: "Scharto nostro, inquit, de morte obeunda non inutilis foret

<sup>&#</sup>x27;) Cf. p. 13. — ') Vid. Chriftoph Scheurl's Briefbuch, vol. II. — ') Zeitschr. f. d. historische Theologie. Neue Folge. Bd. I. St. 2. p. 98. — ') De Wette ipse (vol. III. Nachträgliche Bemerkungen und Berbesserungen) Veesenmeyerum nominat cui tamen assentiri non audeo. — ') Sic etiam Ullmannus in libro cuius titulus: Resormatoren vor der Resormation vol. II. 1842. p. 268.

vernaculus ille Staupitii libellus de imitanda morte Christi, in quo et melius (pro dote sua) rem tractavit, quam sperem a me tractari posse, donec otiosior fiam". Nec minoris apud posteros fuit pretii; nam mortuo auctore aliquoties saeculo XVII. repetitus est libellus: quod quum parum diligenter factum sit satis videtur duarum tantum illarum editionum in textu critice castigando rationem habere, quarum priorem littera A insignitam sequar, alterius littera B notatae discrepantes lectiones in margine inferiore exhibebo.

A. "Ein buchlein von || ber nachfolgūg des willige ster || bes Christi, Geschribe durch den wolwirdige va || ter Joannem von Staupit, der heilgen || schrifft Doctore der bruder einsid= || ler ordens scti Augustini Bicartū. || Anno. M. D. zv. || Sub tituli verdis imago Christum crucifixum repraesentans a Maria virgine et Joanne apostolo circumdatum conspicitur. In sine: "Ex officina Melchiaris Lottheri. || Anno. M. D. zv Lipsi || ". 30 solia formae quaternariae quorum ultima pagina nuda.

B. "Ehn buchlehn || von der nachfolgung des || willigen sterbens Christi. ||
Geschriben durch den wol || wirdigenn vatter Johan= || nem vonn Staupits. Der || hehligen geschrifft Docto= || rem. Der Brüder einsidler ||
Ordens fancti Augustini. || Anno düi. M. D. grij. || "Tituli verda ornamentis typographicis cincta. 22 solia sormae quaternariae, ultima pagina nuda. Locus quo in lucem prodiit nusquam indicatur.

Quibus editionibus describendis quum alii tum viri clarissimi C. L. W. Grimm et A. D. Geuder in dissertationibus iam laudatis operam dederunt, sed eas minus accurate depinxerunt: qua re qui susspicatur alias adhuc ex illo tempore exstare editiones, magnum rapitur n errorem.

1) DEr edlen wolgebornen frawen, frawen Agnes gebornen von gleyche, grafin vnd frawen zu Mansfeldt vnd helderung 2c. Entpiete ich bruder Joannes von Staupis, Christi vnd Augustiner obseruanz knecht, mein arms gebethe vnd was ich in gote gutes vormag. Vor disen iaren, edle gnedige fraw, hab ich in meinem gemute bewegung funden, zu gebencken, wie doch ain andechtiger mensch, der notdursst sterbens vnderworssen, sich schieden mochte, Christo vmb sein leyden vnd sterben willig leben, leiden vnd sterben zu wydergeben, hab auch etwas do von yn die seder bracht, aber nicht als ich vorgenommen vollenbracht 2). Wann ich aber nuh E. G. geschicklickant gegenwartig gesehen vnd vil nahen vn=

<sup>1)</sup> Quae sequitur epistola dedicatoria etiam apud C. L. W. Grimm I. c. p. 117. reperitur, latinis litteris exscripta. — 2) Grimm: vollendet. B verba "aber nicht als ich borgenommen vollenbracht" non habet.

traglich leyden in ewer person, der complexion, angenschafft des gemutes vnd gewonhait der sitten gesunden 1), frolichen andlig geben, bsunden, gedunckt mich billich vnd gedurlich, E. G. vmb yrer vil wolthat in mich erzaigt in yrem leiden, deme auch ain vngehweiuelt sterben (got geb in gnaden) nachfolget, ehwas hu ynnerm troste hu schreiben von der nachfolge des willigen sterbens Shristi, vns in des todes leiplichen bitterkait ynners vorgehlichkeit der geistlichen nuhparkeit an hu heigen, got hu eren, E. G. vnd wem es hu gute kommen mag hu seliger vnderricht, Dann E. G. nach hochsten sleeps hu dvenen, bin ich begyrig.

Tefus mach n

Dein bin ich, mach mich selig. B. J. V. S.

Das erft Capittel, von bem herkommen beitlichs fterbens.

GOt hat den todt nicht gemacht vnnd freudt sich mit nichte in vor--lirung ber lebendigen, Spricht ber wenß2). Dann er hat alle bing borumb geschaffen, daß fie fein follen, Sunderlich aber ben menfchen, bas er nicht allain sen, sunder recht sen 3), ennen guten willen hab, von welchem man allanne recht ift. Solchen und so geschaffenen menschen gab 4) got vberflus alles guten, das leben on forchte des todes, gefundt ane besorgung der francheit, Alles das er in gutem willen begerete das mocht er vberkommen, nicht war in ym das eyn selig leben vorhynderte ader mit etwam belegdigete, In ym war vnuorhinderte liebe pu got, warhafte trew und geselschafft zum nechsten, douon aller weldt freude ond wune erwachsen were, in ym war kann trepben zu sunden, geruets bert, ftete freude und leben ane fterben 3), Dennoch nicht alfo, das er gant nicht sterben mochte, wie die engel gottes, sunder das er nicht fterben muffet .), er pbertrete bann bas geboth gottes, berhalben ftetes leben des 7) menschen kanne bent der natur angenschafft, alle beit gottes fundere gab ift, alko das er durch recht sein, nicht durch schlecht sein bleiben moge, und vnrecht sein, naturlichs sein, vorlire, uff bas die ge= schrifft besteh, by bo saget., vngerechtigkent ist vberkommung bes todes, Dem nach hat dem besten groften gote gefallen ), seiner undertanen creatur eyn richtscheydt zu geben, recht zu sein und bleyben, erkentnus seines beiligisten 10) willens, aus welchs vorgleichung recht recht ift, vnd

<sup>1)</sup> Grimm: gefunden. — 2) A in marg.: "Sapien j. ca". B eundem locum indicat. — 2) A in marg.: "Eccle vij. ca.", i. e. Ecclesiastae c. VII. v. 29, quod B perperam reddit: "Eccleflastici j.". — 4) B. hab. — 5) A in marg.: "Augu. li. riij. de ciul. capi. j. " quam notam B omittit. — 9) B. müste. — 7) Sic B., A. das. — 6) A in marg.: "Sapien. j. ca. " quem locum etiam B tradit. — 9) A. gesalle. — 10) B. heyligen.

hat enn vorboth außgeben laffen, ben pen bes tobtes aber fterbens, fprechend, von allem holbe bes Paradif ift, aber von dem holbe 1) ber tunft gutes vnnd boges saltu nicht effen, In welcher stunde du dorvon effen wirdest, wirftu bes tobes sterben 2). Do sichstu ein klein vorbot, under taufenten eins holges, einer frucht, nicht das fie, funder der un= gehorsam gifftig were und ben tobt wirdete, bas boly war quet, ber geborfam beffer, by frucht bes holbes gebar erperient bes guten und bogen, die frucht des vngehorsams gebar den todt 3). Gin klein gebot ist es gewesen und leicht zu halben, do keine widerstrebung, keine begir= lideit bum bolbe, teine purftreuung bes gemutes hinderfich ziehen mochte, in dem feligen ftande, do die menschen selictlich pre peit bie geendet, die pal der außerwelten erfullet, als ine) von got aufgelegt, gewachsen vnd gemanchfeltiget, ane vormittelung bes todes bes vorsprochenen besters ewigen lebens teyl und habhaftig wordens) weren, In welchem gewisse ficherheit ift, das in ym nymant fundet, nymandt ftirbet, in massen wir besselbigen phunt, wie wol vormitelft bem tobe, in cristenlicher hoffnung gewartendt •) sein.

## Das ander Capittel. von ber vorwurdung breyfaltigen tobtes.

DAS breyerley tobt bes menschen sein, aber zwen halbe und ein ganzer, haben wir auß der heimlichen offenbarung ?) scti Joannis, zu dem der engel gottes sprach, wer do vberwindet, wirdt nicht von dem andern tod vorlezet, welchen Matheus vnd Lucas.) mit hochstem sleyke zu sliehen predigen. Derhalben vns zu erforschen nodt die geschlecht der tode, vff das wir warhafftige underricht gewinnen, welchen todt got vnserm ersten vater vnd vns in ym gedrewet, der so hoch zu sliehen ist. Dreyerley todt zeigen die natur vnd geschrifft, todt des leybes, todt der selen, todt leibs vnd selen zu gleiche. Des leibs todt ist augenscheinlich vnd ist vorlyrung des seyns, Der selen todt ist vorstentlich vnd ist ») vorlyrung des recht seins, in dem ersten vorlest die sele den leib, von der er sein wesen hat, Im andern vorlesset got die sele, von dem sie yr recht sein hat, beider teil zu gleiche tod ist, wan die vorlassen sele von gote yren leib vorlest. Dem ganzen ersten tode solget nach vnd henget ann der ewig todt ader besser das ewige sterben, das dan

<sup>&#</sup>x27;) In B verba "dem holge " desunt. — ") A in marg.: "Gene. ij. ca." Idem B. — ") A in marg.: "Augu. de ciui li. riij. c. rrj. " B non habet. — ") B. jn. — ") A. werden. — ") B. gewarten. — ") A in marg.: "Apo. ij. ca. " B eundem locum laudat. — ") A in marg.: "Math. r. ca. " et "Eu. rij. ca. " Sic etiam B. — ") Verba "vorstentlich und ist" B non habet.

recht anfecht, Wan die vordampten vorlassenen selen mit vordampten leiben wider durch gots gestrengs prieil au ewigem sterben voreint werden. do wird wol entyfindung aber 1) alle beit mit pein vnd schmerpen, Do wird der sinnen vbung sein, allein 2) zum widerwertigen, do wirdt er= fentnis. aber feins troftes, haben, aber 3) nommer feins gefelligen, Do wird bie liebe in haß, begirde in flucht, frewde in eittel trawren gewan= belt, do ist kein hoffen, sunder lawter vorzwenfelung, do ist kein kunheit, funder alle 4) erschrockenliche forchte, do ist kein senfftmutickeit, sunder enttel grimmender zorn, do ist kein guter gedancke, kein gutes wordt, tein guts werd, tein guter wille, ftete goplesterung, ftet heulen, weinen, Nappern der zene, ach vnnd weh, ymmer vnd ewig an ende, O got, o ewiger gestrenger richter, Do ift kein erlofung, bo ift kein ) kunfftigen gutes wartung. Dis ist in der geschrifft der ander todt genendt vnd im bregens) bes todes mit gemeint, Also bas ungehorsam ber felen todt, des leibs peitlichen, und leibs und selen ewigen todt vorschuldet hat. Dan es mag der selen von got vorlassen nichts zum leben voreiniget werben, nichts zu gutem bienen, nichts zu heil wirden, bem bybe wirckt reichtumb pu ewiger durftdeit, dem unkeuschen wollust pu ewigem un= luft, bem hoffertigen ere zu lautteren schanden, bem gewaltigen hober standt hu ewiger vnterdruckung, vnd in einem beschlus, was im ') der funder pum besten gebacht, kumpt im alles pum bosestens). Der halben nichts erschrecklicher, bann von gotte gelassen zu sein, nichts schedlichers, nichts durfftigers. Von dißem tode lautet sunderlich die dreuung gottes. bo er sprach ), die stunde wann du essen wirst von dem holze, wirstu des todes sterben. Lon dem todt des leibs ist der andere text, erde bistu. vnd in die erden wirftu gehen, von aschen bistu, zu aschen wirstu 10), Bon dem gangen tode do die vorlassene sele von gott pren leib vorlest, spricht Dauid 11), der todt der sunder ist der allerhosiste 12), Bon dem andern vnd ewigen tode ist der spruch Mathei 13), dan gehen die vor= dampten in dy ewige pein, die gerechten in das ewige leben.

Das drit Capittel von dem angeerbten schaden des ersten vngehorsams.

NAch dem vbel des todes, von Adams vngehorsam erwachsen, sein auch alle andere beschwerung leibs vnd gemutes erblich an vns kommen, den nymandt ein gewisse pal geben kan, nichts minners zu bewegen,

<sup>&#</sup>x27;) A. aber. — 2) A. allē. B. allem. — 3) A. aber. — 4) A. aller. — 3) B. tains. — 6) B. brytten. — 7) im B omittit. — 5) B. bösten. — 6) A in marg.: "Gene ij. ca." Sie etiam B. — 10) A in marg.: "Gene. iij. ca." Idem B. — 11) A et B in marg.: "Bs. rrriij." — 12) B. aller böste. — 13) A in marg. "Math. rrv. c." Eundem locum citat B.

was eigner ungehorfam ber felen nachteil bringe, wollen wir exliche beberben, die der ungehorsam unsers ersten vaters an uns geerbet, und sein siben als nemlich, angeborne sunde, des fleischs 1) widerspenickeit, muffen fterben, todes bitterfeit, schwacheit wol zu thuen, vnuorstandt bes waren, begirlickeit pum bogen. Bom erften fagt Paulus 2), als burch einen menschen du sunde in dike weldt eingangen ist, und durch bie sunde der todt, und ist also ber todt durchgangen in alle menschen, burch einen menschen, in dem sie alle gesundet haben. Dan alle senn wir in bem selbigen einigen menschen geweßen, do der selbig einige die gante natur mit seinem vngehorsam purruttet hat, vff das mal war noch nicht pplichem sein eigne natur außgeteilt, sunder alle waren 3) wir in samlicher frafft in Abam, auß dem wir alle auffgeben folten . Beil dan die natur Abe durch den vngehorsam vorbost, vorferet und vordampt, hat sie vorboste, vorkerte, vordampte fruchte getragen, also ist der pweig in der wurten vorfaulet und die frucht nach dem baume geraten, vorwar ein feer fleglich, erbarmlich ding zu horen, das dem menschen, nach gottes angeficht recht geschaffen, die sunde vil naben gleich der natur eigen ift'), Also bas es ber natur nicht mehr moglich ein vnschuldigen menschen zu geberen, und ber bog geift bie erfte besitzung aller menschen hat. Welche mutter beweinet pre schmerpliche geburt nicht billich, die vorsteht, das Aber welche vntrew ist pre frucht ehr des teufels, dan pr felb ift? pff erden untreglicher, dan der eldern, die pre kindt willick und wissendt= lich vil tag, in etwan vil wochen 1), in den banden des bogen feindes pnaetaufft ligen laffen? Das ander mas bem beiligften Paulo, wie wol er seiner seligkeit gesichert, Bo schwer, bas er klagendt ruffete, D ich bnseliger mensch, wer wirdt mich von dem leib des todes fren ledigen, dann ab ich finde ein gesetze das mir ?) wol thuen wollen, fo hengt mir doch das boge an, Ich hab ve nach dem onnern menschen wollust mit dem gesetz gottes, Aber in meinen gliden fich ich ein ander gesetz, bas ist widerspennig dem gesetz meins gemuts, und furt mich gefangen in bem gesetze ber sunden, das in meinen gliden ift s), ein wenig vor dikem spricht er. es bengt mir wol wollen an, ich finde aber nicht vol-

<sup>1)</sup> A. fleisch. B. flevschs. — 2) A in marg.: "ab No. v. cap. "Idem B. — 2) A. ware. — 4) A in marg.: "Augu. si. riij be ci. bei c. iij." B non habet. Perverse Grimm l. c. p. 99. locum reddit: "in sämmtlicher Kraft"; nam adiectivum "samsich" hic a nomine substantivo "Samen" derivandum est. — 3) A in marg.: "ab Ephe. ij. c." quem locum etiam B citat. Grimm p. 99 oculorum errore deceptus perperam: "viel nahm, gleich", quod sensu caret; "vist nahen" idem est quod "beinahe", vid. epistolam dedicatoriam. — 4) Sic A et B, fortasse: ia etwan vist wochen. — 7) Sic A.; B.: wir. — 4) A in marg.: "ad No. vij. ca." Idem B. —

traglich levden in ewer person, der complexion, angenschafft des gemutes vnd gewonhait der sitten gesunden 1), frolichen andlig geben, bsunden, gedunckt mich billich vnd gedurlich, E. G. vmb yrer vil wolthat in mich erpaigt in yrem leiden, deme auch ain vngehweiuelt sterben (got geb in gnaden) nachfolget, ehwas hu ynnerm troste hu schreiben von der nachsfolge des willigen sterbens Christi, vns in des todes leiplichen bitterkait ynners vorgehlichkeit der geistlichen nuhparkeit an hu heigen, got hu eren, E. G. vnd wem es hu gute kommen mag hu seliger vnderricht, Dann E. G. nach hochsten slevy hu dvenen, bin ich begyrig.

Zefus

Dein bin ich, mach mich selig.

B. J. V. S.

Das erft Capittel, von bem herkommen peitlichs fterbens.

GOt hat den todt nicht gemacht vand freudt fich mit nichte in vorlirung ber lebendigen, Spricht ber weng?). Dann er hat alle bing borumb geschaffen, daß fie fein follen, Sunderlich aber ben menschen, bas er nicht allain sen, sunder recht sen 3), ennen guten willen hab, von welchem man allayne recht ift. Solchen und so geschaffenen menschen gab 4) got vberflus alles guten, das leben on forchte des todes, gefundt ane beforgung ber francheit, Alles bas er in gutem willen begerete bas mocht er vberkommen, nicht war in ym das eyn selig leben vorhynderte aber mit etwam belegdigete, In ym war vnuorhinderte liebe pu got, warhafte trew vnd geselschafft zum nechsten, douon aller weldt freude vnd wune erwachsen were, in ym war kann trepben zu sunden, geruets berp, stete freude und leben ane sterben b, Dennoch nicht also, bas er gang nicht sterben mochte, wie die engel gottes, sunder das er nicht fterben muffet 1), er vbertrete bann bas geboth gottes, berhalben ftetes leben des ?) menschen kanne pent der natur angenschafft, alle peit gottes fundere gab ift, algo bas er burch recht sein, nicht burch schlecht sein bleiben moge, und vnrecht sein, naturlichs sein, vorlire, vff das die ge= schrifft besteh, by do saget.), ungerechtigtent ift vbertommung bes todes, Dem nach hat bem besten groften gote gefallen o), seiner unbertanen creatur eyn richtscheydt zu geben, recht zu sein und bleyben, erkentnus seines heiligisten 10) willens, aus welchs vorgleichung recht recht ift, und

<sup>1)</sup> Grimm: gefunden. — 2) A in marg.: "Sapien j. ca". B eundem locum indicat. — 3) A in marg.: "Eccle vij. ca.", i. e. Ecclesiastae c. VII. v. 29, quod B perperam reddit: "Ecclefiastici j.". — 4) B. hab. — 3) A in marg.: "Augu. li. riij. de ciul. capi. j. " quam notam B omittit. — 9) B. müste. — 7) Sic B., A. das. — 3) A in marg.: "Sapien. j. ca." quem locum etiam B tradit. — 9) A. gefalle. — 10) B. hepligen.

hat eyn vorboth außgehen lassen, ben pen des todtes ader sterbens, sprechend, von allem holze des Paradiß iß, aber von dem holze der kunst gutes vnnd boßes saltu nicht essen In welcher stunde du dorvon essen wirdest, wirstu des todes sterben d. Do sichstu ein klein vorbot, vnder tausenten eins holzes, einer frucht, nicht das sie, sunder der vnzehorsam gistig were vnd den todt wirdete, das holz war guet, der gehorsam besser, dy frucht des holzes gedar experienz des guten vnd boßen, die frucht des vnzehorsams gedar den todt d. Ein klein gedot ist es gewesen vnd leicht zu halden, do keine widerstredung, keine begirslickeit zum holze, keine zurstrenung des gemutes hindersich ziehen mochte, in dem seligen stande, do die menschen selicksich vre zeit die geendet, die zulerwelten erfullet, als in don got aufgelegt, gewachsen vnd gemanchseltiget, ane vormittelung des todes des vorsprochenen bessers ewigen ledens tenl vnd habhaftig wordend weren. In welchem gewisse wiesen sehnst tenl vnd habhaftig wordend weren, In welchem gewisse wiesen bessers tenl vnd habhaftig wordend weren, in cristenlicher hossenung gewartendt sien.

## Das ander Capittel. von ber vorwurdung brenfaltigen tobtes.

DAS breyerley todt des menschen sein, ader zwen halbe und ein ganzer, haben wir auß der heimlichen offenbarung ?) schi Joannis, zu dem der engel gottes sprach, wer do oberwindet, wirdt nicht von dem andern tod vorlezet, welchen Matheus und Lucas.) mit hochstem sleyze zu sliehen predigen. Derhalben uns zu erforschen nodt die geschlecht der tode, off das wir warhafftige underricht gewinnen, welchen todt got unserm ersten vater und uns in ym gedrewet, der so hoch zu sliehen ist. Dreyerley todt zeigen die natur und geschrifft, todt des leydes, todt der selen, todt leibs und selen zu gleiche. Des leibs todt ist augenscheinlich und ist vorlyrung des seyns, Der selen todt ist vorstentlich und ist ») vorlyrung des recht seins, in dem ersten vorlest die sele den leib, von der er sein wesen hat, Im andern vorlesset got die sele, von dem sie yr recht sein hat, beider teil zu gleiche tod ist, wan die vorlassen sele von gote vren leib vorlest. Dem ganzen ersten tode folget nach und henget ann der ewig todt ader besser das ewige sterben, das dan

<sup>&#</sup>x27;) In B verba "dem holge " desunt. — ") A in marg.: "Gene. ij. ca." Idem B. — ") A. in marg.: "Augu. de ciui li. riij. c. rrj. " B non habet. — ") B. jn. — ") A. werden. — ") B. gewarten. — ") A in marg.: "Apo. ij. ca. " B eundem locum laudat. — ") A in marg.: "Wath. r. ca. " et "Eu. rij. ca. " Sic etiam B. — ") Verba "vorstentlich und ist" B non habet.

recht anfecht. Wan die vordampten vorlassenen selen mit vordampten leiben wider burch gots gestrengs prteil zu ewigem sterben voreint werden, bo wird wol entpfindung aber 1) alle peit mit pein und schmerpen, Do wird der sinnen vbung sein, allein 2) pum widerwertigen, do wirdt er= kentnis, aber keins troftes, haben, aber 3) nymmer keins gefelligen, Do wird bie liebe in haß, begirde in flucht, fremde in eittel trawren gewan= belt, do ift kein hoffen, funder lawter vorzwepfelung, do ift kein kunbeit. funder alle 4) erschrockenliche forchte, bo ist kein senfstmutickeit, sunder enttel grimmender zorn, do ist kein guter gedancke, kein gutes wordt, kein guts werd, kein guter wille, ftete goplesterung, ftet heulen, weinen, Klappern der gene, ach vnnd weh, ymmer und ewig an ende, O got, o ewiger geftrenger richter, Do ift kein erlofung, bo ift kein ) kunfftigen gutes wartung. Dis ist in der geschrifft der ander todt genendt und im bregen ) bes todes mit gemeint, Alfo das ungehorfam der felen todt, des leibs peitlichen, und leibs und selen ewigen todt vorschuldet bat. Dan es mag der selen von got vorlassen nichts pum leben voreiniget werden, nichts zu gutem dienen, nichts zu heil wircken, dem dybe wirckt reichtumb zu ewiger durftcleit, dem vnkeuschen wollust zu ewigem vn= luft, dem hoffertigen ere zu lautteren schanden, dem gewaltigen hoher ftandt hu ewiger unterdruckung, und in einem beschlus, mas im ?) ber funder pum beften gedacht, fumpt im alles pum bofeften. nichts erschredlicher, bann von gotte gelassen pu sein, nichts schedlichers, nichts durfftigers. Bon diftem tode lautet sunderlich die dreuung gottes. bo er sprach o), die ftunde wann du effen wirst von dem holbe, wirftu des todes sterben. Lon dem todt des leibs ist der andere text, erde bistu. und in die erden wirftu geben, von aschen bistu, zu aschen wirftu 10), Von dem gangen tode do die vorlassene sele von gott pren leib vorlest, spricht Dauid 11), der todt der sunder ift der allerhosiste 12), Bon dem andern vnd ewigen tode ist ber spruch Mathei 13), dan gehen die vor= dampten in dy ewige pein, die gerechten in das ewige leben.

Das drit Capittel von dem angeerbten schaden des ersten vngehorsams.

NAch dem vbel des todes, von Adams vngehorsam erwachsen, sein auch alle andere beschwerung leibs vnd gemutes erblich an vns kommen, den nymandt ein gewisse pal geben kan, nichts minners zu bewegen,

<sup>&#</sup>x27;) A. aber. — 2) A. allē. B. allem. — 3) A. aber. — 4) A. aller. — 3) B. tains. — 6) B. brytten. — 7) im B omittit. — 6) B. bösten. — 6) A in marg.: "Gene ij. ca." Sie etiam B. — 10) A in marg.: "Gene. iij. ca." Idem B. — 11) A et B in marg.: "Ps. rrriij." — 12) B. aller böste. — 13) A in marg. "Math. rrv. c." Eundem locum citat B.

was eigner ungehorfam ber selen nachteil bringe, wollen wir epliche bebergen, die der ungehorsam unsers ersten vaters an uns geerbet, und sein siben als nemlich, angeborne sunde, des fleischs 1) widerspenickeit, muffen sterben, todes bitterkeit, schwacheit wol zu thuen, pnuorstandt bes waren, begirlickeit pum bogen. Bom erften fagt Paulus 2), als burch einen menschen du sunde in difie weldt eingangen ist, und burch die sunde der todt, und ist also der todt durchgangen in alle menschen, burch einen menschen, in dem fie alle gefundet haben. Dan alle senn wir in bem selbigen einigen menschen geweßen, do der selbig einige die gange natur mit seinem vngehorsam purruttet hat, vff das mal war noch nicht pplichem fein eigne natur außgeteilt, funder alle waren 3) wir in samlicher krafft in Abam, auß dem wir alle auffgeben folten 4). Weil ban die natur Abe durch den vngehorsam vorbost, vorkeret und vordampt, hat sie vorbofte, vorferte, vordampte fruchte getragen, also ift ber preig in ber wurden vorfaulet und die frucht nach dem baume geraten, vorwar ein feer fleglich, erbarmlich bing bu horen, das dem menschen, nach gottes angesicht recht geschaffen, die sunde vil naben gleich der natur eigen ist.). Also das es der natur nicht mehr moglich ein vnschuldigen menschen pu geberen, und ber boß geift die erste besitzung aller menschen bat. mutter beweinet pre schmerpliche geburt nicht billich, die vorsteht, das Aber welche vntrew ift pre frucht ehr des teufels, dan pr felb ift? vff erden untreglicher, dan der eldern, die pre kindt willick und wissendt= lich vil tag, in etwan vil wochen 1), in den banden des bogen feindes ungetaufft ligen laffen? Das ander was dem beiliaften Vaulo, wie wol er seiner seligkeit gesichert, fo schwer, das er klagendt ruffete, D ich vnseliger mensch, wer wirdt mich von dem leib des todes fren ledigen, dann ab ich finde ein gesetze das mir ?) wol thuen wollen, fo benat mir doch das boge an, 3ch hab ve nach dem onnern menschen wollust mit dem gesetz gottes, Aber in meinen gliden sich ein ander gefet, bas ift widerspennig bem gefet meins gemuts, und furt mich gefangen in bem gesetze ber funden, das in meinen gliden ift s), ein wenig vor dißem spricht er, es bengt mir wol wollen an, ich finde aber nicht vol-

<sup>&#</sup>x27;) A. fleisch. B. fleischs. — ') A in marg.: "ab Ro. v. cap. "Idem B. — ') A. ware. — ') A in marg.: "Augu. si. riij be ci. bei c. sij." B non habet. Perverse Grimm l. c. p. 99. locum reddit: "in sämmtlicher Kraft"; nam adiectivum "samsich" hic a nomine substantivo "Samen" derivandum est. — ') A in marg.: "ab Ephe. ij. c." quem locum etiam B citat. Grimm p. 99 oculorum errore deceptus perperam: "viel nahm, gleich", quod sensu caret; "vil nahen" idem est quod "beinahe", vid. epistolam dedicatoriam. — ') Sic A et B, fortasse: sa etwan vil wochen. — ') Sic A.; B.: wir. — ') A in marg.: "ab Ro. vij. ca." Idem B. —

bringung des guthen in mir, dann ich thue nicht das gute, das ich wil, funder das bose, das ich nicht wil. Wer ift felig do Paulus vnfelig ift? wer wandert fren in dem gesetze des gemuttes, do Paulus gefangen ligt in dem gesetze der sunden? Wer thuet was er ym pu thuen fur= sept, vnnd lest, das er lassen wil, so Paulus thuet was er lassen wil, vnnd lest was er thuen wil? Ach edler gott, nymandt ist sein selb gewaltid, seiner eignen glib herre, vngehorsam gebierdt 1) vngehorsam. Derhalben 2) alspald der erfte ungehorfam gottes von ungern erft elbern ergangen, peigte das fleisch sein blosse, die glyd pre widerspennigkeit, albo bas fie fich schameten, vnnd bebectten fich mit fengen blettern, bie nne villeicht am ersten nach prer betruebung vorfilen 3), bald nach dem falle bfand Abam bu Guam vnlautere begirben 4) vnnb bes ) gleichen Eug zu Abam, bere sie nicht abwenden mochten, pre glid ehetten. newe vngeschickte bewegung wider pren willen, bo entpfunden sie bas ben vngehorsamen vngehorsam begegnete, vnd das fleisch dem geiste widerfagt hette und alleheit begerete wider den geift, do gegen der geift widers fleisch ?), in welchem gezenck das gang leben volendet, also, das Job vnser leben fagt nichts anders sein, dan ein tagliche anfechtigung, eine ftete streitherkeit 1) vff difer erde. Bom britten anfalh bas ift muffen fterben, fpricht Augustinus, ein schwer muffen, das nymandt wil und yderman bulben muß, dem nymandt entflihen mag, vnd doch nymandt gerne hat. D tobt, o fterben, wie gar erschrockenlich ist bein gebechtnis. ich schweig bein laft. Dich haben gefloben die sterckeften off erben, Die heiligsten, die wenfisten, alle begereten fie ane vorluft big lebens bas ewige, wie es ym bestendigen gehorsam geben were, auch die von gote gefichert gewesen sein des ewigen lebens, Aber by nodt fordert, die nodt Bwingt 10), hie her, hie mustu ber, allein durch den weck mustu zu gote, burch ben got bu bir kommen ift. Der vierdt anfalh ift fterbens bitterleit, die von den naturlichen menftern der allererschrocklichste gegen= worff ber forcht geachtet, ym fterben leidet alles bas am menschen lebt, alfo, das ein ennigs fterben allem andern peitlichen leiben diß purgencklichen lebens gleich geschapt wirt. Diße bitterkeit beweinete Ezechias, von ber appellirte Paulus, die floh Petrus, diße beschwitzete mit seinem blute

<sup>1)</sup> B. gebürt. — 2) A in marg.: "Augu. li. riti. de ci. dei. c. riti." B non habet. — 2) B. fur vielen. — 4) B. begirde. — 2) A. das. — 2) Fortasse erratum typographicum pro hetten, quod B tradit, sed editionis A lectionem retinere ausus sum, quum conferenti mihi p. 30 alte ee — vetus foedus, p. 44. eelugen — mendacium necessitati datum verbo ehen vis cogendi, obstringendi, postulandi inesse videatur. — 7) A in marg: "ad Gal. v. ca." B idem — 2) A. ftreiberfeit. B. ftreitperfeyt. — 2) A et B in marg.: "Job v. ca." sed est cap. VII. — 12) A in marg.: "ij. ad cho. v. c." B idem. —

Chriftus. Difem anfalh folget ber funffte erbfalh, vnnb ift schwerheit - wol hu thuen und behendickeit hum boffen, von der 1) geschruben. Sonne vnnd gebenden menschlichs berbens sein von iugent an bum boßen gehende. Das vns die tagliche erfarung tagliche angeigt, wir feben. das gedenden mit arbeit geschicht, aber vorgessen ist ane mueb, Lernen ift arbeit, ungelert bleiben geschicht ane alle much, gutes wirden hat mueh, gutes laffen hat kenne mueh, was geftreng sein sal bedarff arbeit, faulheit richt man mit ligen vnnd schlaffen auß. Bom sechsten und spbenden anfellen sagt der heplig Augustinus 2), das aller sterblichen leben vordampt sev, ab es anders ein leben solle genant werden, geben so vil und so groffe ubel, ber es vol ift, gepeugnis, mas anders peigt bie tieffe.) des vnuorftands, auß der alle prthum erwachsen, alfo das in warbeit alle find Abe, blindt geboren, an arbent, an forchte, an schmerpen, nichts enden mogen. Do krichen auch die forchtsamkeit der jungen kindt berfur, nuchtmeister und ruten, bo mit pre leibe gestraffet und pum besten gehogen, welcher fich die eltern so vil mehr brauchen, wie vil fie pre kindt pu gutem lieber haben, off das die nicht ungenemeth erwachsen. und wild worden 4), straff vorachten. Was bringt die fliessende liebe bo vil oppiger, fundiger binge, bann herhenleit, erschreckung, forchte, pppige freude, vorgebner luft, leichtfertigkeit, boße gedenck, boge luft, bose wordt, bose werg, betriegung, lyebkofung, hinderlift, diepstal, raube, trewlaffeiten, bochfart, todtschlege, vnkeuscheit, Gebruch, bluetschanden, und bergleuchen vnreynigkeit, der man mit pucht nicht wol reben fan aber barff, ich schweig ber goplesterung, mennendt zc. Die alle, auß bem erften ungehorfam erwachsen, peugen sein unsers vordampten, elenden, peitlichen lebens, aber mehr langen fterbens, das ppund big leben nicht allein enn streitperkait b), sunder ein falh, sunder ein niberlage, sunder ein tobt fal vnd mag genennet werden.). Ach got, nuh sehen wir, wie gar kleiner trost es ist, das die sele, von got gescheiden, ben dem leibe bleibet, und der mensch mensch bleibet, wann er nicht enn recht wesen beheldt, bann nicht sein, sunder recht sein ift des menschen wares wefen. Auß bem allen vornehmen ?) wir, bas Abams erbteil nicht bann funde, durfftideit, peitlicher und ewiger todt sen, sal ymandt leben, ist nodt, er er seh einer andern geburt, von andern eldern, von den er leben, selig= feit und recht sein gewinne und ererbe.

Das iiij. Capittel von bem tobe bes lenblichen tobes.

We'se der tobt herkommen, wie manchfeltig er sen, haben wir geshoret, vnd nichs dann betrublichs vornommen, folgent sollen wir (vnd

<sup>&#</sup>x27;) B. ben. — ') A in marg.: "Augu. li. rri]. be ciui. ca. rrij." quam notam B omittit. — ') A. teuffe. — ') B. werden. — ') A. ftreiperfeit. — ') A in marg. "ad Ephe. v. c." Idom B. — ') A. vornehme. B. vernemen.

nicht zu geringen troste) suchen, wie der selbig sterben moge und zu gutem mitwirden. Das ein beitlicher todt fterben moge, ift flare ge= schrifft, sprechend 1), D tobt ich wird bein tobt werben, Wie aber solchs begreifflich anpupeigen ist gegenwertiger arbent, borauß auch vorstanden, welcher todt fterblich, welcher nicht. Oben ift geschriben, das der leib sein todt, die sele pren todt hab, leibs und selen todt pu gleich, auch funder sey, bem nachfolget ein ewig fterben, Weiter bas alle tobe auß ber selen eignem tode erwachsen sein, der in dem stehet, das got die sele vorlest, das dann geschicht, wan sich der mensch in vngehorsam von got wendet. Dorauß sich erfindet, das zu einem gangen leben eins menschen musken aot, sele vnnd leib vorennet sein, auff bas er, wie vil malh gesagt, nicht alleine sen, sunder recht sen, das einem waren men= ichen bu gehoreth. Sich erfindet auch, das der tobt ber felen, der burch vngehorsam geboren, durch gehorsam widerumb sterben moge, Nachfol= gendt das kein todt dem menschen ewig sein mag, wann der todt der selen in pm gestorben. Wentter fo kein todt an newes leben geschicht. wan der bose todt stirbet, muß das gut leben geboren werden, das vns das recht2) sein mehrmals genennet, vnnd so das nicht dann auß gotte flewst, muß solche geburt nicht auß ben bluten, nicht auß bem willen bes fleische 3), nicht auf bem willen bes mannes, funder auf gote fein. Mehr, so solche geburt pum leben ift, erfindet fich nodt sein, das fie von dem vater komme, der alleheith gerecht blepbe und aller menschen gerechtickeit treffticklich in fich habe, In dem alle fromme gesamt, auß welchem alle gerechtigkeit auffwachse, Bnd ist bequem, das got mit seiner sele, mit seinem lenbe hocher wenße, dann mit andern vorennt sen in einer voreinigung, die nicht twetrennet werden mag, Das er auch bes armuts erfarn, mit den armen mitleiden haben moge, Und dem himlischen vater mit gehorsam widerbringen, das ym vngehorsam enpogen. vater ift Chriftus unnger frommer got, in welchem got, fele unnd lepbe ho hoch voreint, das fie ein person sein, voller gnaden und marbeit. In pm ist samlich alles gut, auß seiner volkommenen fulle alle menschen nemen was fie guts fein, vormogen aber wirden, auß im 4) alleine werben die außerwelten geboren, in pme ift das leben der heiligen, in seinem armuth ftirbt burfftigkeit, in feinem leiben ftirbt trubseligkeit, in seinem sterben stirbt ber tobt, dann do ift ber tob vorschlickt aber vor= schwunden in der vberwindungs), recht do ist der todt gestorben, do das leben am holpe ftarb. Das ift ber eynige vatter, in bem wir alle Ic= bendig gemachet, als wir in Abam alle gestorben, In welches gerechtic=

<sup>&#</sup>x27;) A et B in marg.: "Dee riij. ca. ". — ') recht om. B. — ') A. sleijch. B. slevichs. — ') A. in. — ') A in marg.: "j. ad cho. rv. c. " Sie etiam B.

keit wir alle gerechtfertiget, als wir in Abams sunde alle vordamwt, in feinem einigen gehorfam sein vil gerechte worden, als in Abams vngehorsam vil sunder 1), das ist das lamb gotes, das der weldt sunde hyn nimbt, den himlischen vater vorsunet, die helle pubricht, die himel eroffnet, ben feindt schwecht, das gefendnis fecht, Das ift das liecht, das die blinden sehen macht, der brunn des lebens, der die vorsmachten erquickt, das brot, das die toden lebendig macht, der wein, der junckfrawen geburth, ber felf vff bem ein ptlicher baw feste steht, bas ift ber selen steter freundt, mild ber seugling, harte spenfie ber starcken. lerer der warheit, straffer der bogbeit, vffweder der schlaffenden, erloßer ber gefangen, ber ist die pfordten in 2) schaffstal, byrte und wende ber schaff, ber ist ber weg, die warheit und das leben, unser got, unser herre, unser erloßer und selichmacher, unser vater, muter, bruder, und schwester, vnd er allein ift der breutgam, der ehman einer pplichen felen, die fich pme willig eigendt, von pm einig, wird fie trachtig ber frucht pum ewigen leben, der euch auch gewalt geben hath, gottes kindt zu sein, in seinem blute zu leben, in seiner stercke zu fechten, in seinen frefften zu bestehn, so fern fie doch (das in alleweg sein muß) sich selb im gang refignirt gelassen, und vbergebe 3), dan wer im felb lebt, der ftirbt Christo, wer ihm selb stirbt, der lebt Christo, dorumb das nymandt ben newen menschen in Chrifto anzihen mag, er hab dan den alten in im felb außgehogen. Nymandt wirdt new geborn ber nicht gestorben ift. Derhalben ift nicht in allen der angeborne todt von Abam gestorben, bie Chriftum bekennen und anruffen, funder in bene alleine, die in nne gestorben, in Christo leben, die in prer eignen gerechtickeit vorbagen, in Christo hoffen, die der gnaden alleine, keiner phflicht warten, gote in allen dingen, fich felb in nichte suchen. D got wie gar selige menschen fein die, die mit Jesu ein fleisch, ein bein, ein bluet, ein marg, und bas allerhochste ein geist sein, nicht 4) mag erlichers gedacht werden, nichts nuplichers gefucht, nichts fruchtparlicher, nichts brechtlicher gefunden, vnd felicklicher behalten.

# Das funfft Capittel von dem angeerbten nut des newgebornen in Chrifto.

WIr wissen, spricht Paulus, das die got lieben, alle ding pum besten mitwircken, dene die auß gotlichem vorsat heilig genent sein »), die auß got in dem blute Christi new geborn, den alten menschen, Adams sun, gang auß gepogen haben. So geschickten nienschen dinen.

<sup>\*)</sup> A in marg.: "ad No. v. cap. " Idem B. — \*) B. in den. — \*) B. refignirt, gesassen, obergebe. — \*) B. Nichts. — \*) A in marg.: "ad rho. vitj. c." Idem B. — \*) B. menschen, benen.

alle dina die pne in der vnschuldt dinstpar gemacht, vnd zu den selbigen bas leiden und fterben, die ben ben unschuldigen kein ftadt gehabt, von welchen dem 1) menschen vffs aller nupparlichste gedient wirt vnd werden mag. Dan der erfte sentent, bas erfte vrteil ift gant ombgewant, wirftu funden go muftu fterben, Igund heift es, ftirbftu nicht, fo fundeft, Das man erftlich forchte, vff bas man nicht fundete, bas muß man nue vmbfaben, wil man nicht funden. Also ift ber sunde pein auf vnauf= sprechlich gute gotes gangen in die wagen der gerechtickeit, und ift gescheen, alf man von der schuldt in pein gefallen, wirdt man nue durch bie pein vor schuldt bewaret, nicht das der boke todt gut worden sen, funder das er ein instrument pum leben worden, vnd wie das gute aesen die begirlickeit an eigne bogheit mereth 2), der tod an eigne gute ber sterbenden gloria erhebe. Das gesetz ift an tweifel quet, borumb bas es eine vorbytung der sunden ist s), der tod bose, dorumb bas er ber sunden soldt ift, wan aber die bosen auch des guten misbrauchen, mogen ane pwenfel bie guten nicht allein bes guten, sunder auch bes bogen guten brauch haben. Der geftalt wirdt bas gute gefat scheblich vand der boge todt hulfflich vand fruchtparlich einem pplichen der mit pm wol handeln kan. Rue fein breperlen geschicklickeit ber menschen pum tobe, epliche wollen sein gar nicht, die mussen inn 4) haben, vnnb ewig haben, vnnd fein eben die, die nicht dulben mogen b), das man vom tode rede, die nicht gerne ann todt gedencken, die nymmer in pne willigen, die fich des felbigen zu beschuten, gamberen, fegen, und andere teuflischen funfte gebrauchenn, leben bocher, bann recht leben liebenn. Andere finden wir, die das leben gerne haben, vngerne laffen, die bu erhaltung des lebens nichs sparen, das weniger dan pr leben ift, boch so haben fie recht leben lieber ban leben, Der selen lieber ane lepp, ban ane got fein erwelen, Difen ift der todt ein schwere burbe, enn groß freuge, den sie mit ach, weh, suffpen, weinen und klagen bulben, scheiben fich ungerne von bisem leben, doch noch ungerner von dem ewigen leben funfftig und rechtem frommen, erbaren leben gegenwartig. Die also fterben, werden felig von wegen pres gehorfams und erbarn gemutes, Sie mueffen aber ins fewer, pmb bas fie bem Beitlichen gu faft anbengen. Czum letten sein epliche bie pr peitliche leben Chrifto in irem berben alleine bu geengendt, die mit dem geifte gottes regiret .), auß inselber kommen, allein gotleibenbe menschen fein, von den felbigen ftebt

<sup>&#</sup>x27;) B. den. — ') A in marg.: "ad Ro. vij. ca. "Sic etiam B. — ') A in marg.: Augu. si. riij. de ci. dei. siij. c. "B notam non habet. — ') B. jn. — ') B. nit mügen, verbo dusden praetermisso. — ') A in marg.: "ad Ro. viij. c. "B idem.

geschriben. Die mit gottes geist gewurckt werden die sein kindt gottes!). Solchen menschen ist das leben beschwarlich, dan der leib der sterblich ist, beschweret die sele und underdrugt den vilbenkenden sinn. Es ist in auch vordrießlich, dorumb das es fie vorhindert an dem steten, suffen 2), wunigklichen ruen in Chrifto. In diger beschwerbe, in solchen vordriß ftundt Vaulus do er sprachs), ich werde von sweien geswengt, ich hab begird zu sterben und ben Christo zu sein, und das were vil mehr das beste. Erfordert doch die nodt, im fleische zu bleiben, omb ewern willen. Alfo gleicherwenge geschicht allen 4), die in der lieb Christi entplosset von allen creaturen, vorwundet von dem gotlichen worte, franck ligen, Die nichts begeren, nichts wollen, dan Christum, bene die gange weldt aeftorben ift, die nue nichts anders reben funden, bann ich ruff pu allen beilgen, ich beschwere ewch, töchter Jerusalem, findet yr meinen liebhaber, ko fagt pm. das ich fiech lige in der liebe s). Das fein die weichen. berplichen selen, borinnen got sein wolgefallen tregt, die entpfaen die leiden als die botten, dy sie pu prem breutgam furen, vnd vmbhfaen mit begirigem bergen, außgebreiten armen den todt als die pforten der schlafffammer, borinnen fie ewicklich, vmbfangen mit ben gotlichen und menschlichen armen Christi, in freuden getrendt und trunden worden, geeczte) und sat worden, ruen und bleiben sollen?). Was der menschen sein, den ift das ellendt leben ein tobt, Bnd difer peitlicher tobt ein leben gesatt und ein gewin des ewigen lebens 1), und also ein gewin, ab ein mensch aller weldt sunde vff pm bette, gibt er gote ein begirigen willigen tobt, er gewindt so vil do mit, das er alle pein, die er pu bulben vmb sein sunde schuldig worden bezale, And die schape des himli= ichen reichs vber tumme. Derhalben nichts reichers ban ein driftenmenfc, ab er auch nichts hette, ban allein ben tobt. Des sep vns ber schacher am creupe ein gezeuge, der seine tage in schaldeiten zubracht, in rauben, in morben, in stelen, und andern tausentfeldigen sunden, bif pur lepten stunde, und pum endt in gots lefterunge gelebt, umb 10) das er gottes fun gecreupiget bekante und ym ein willigen tod gab, wardt er wirdig zu horen, hewte wirftu mit mir ym Paradiß sein, das ewige leben, ane helle, ane fegfewer, mit mir besigen, bas nicht allein dem schacher widerfaren, sunder, als ber criftenliche Gerson schreibt, fal fich ein pplicher criftener 11) bes

<sup>1)</sup> A in marg.: "Sapien. ix. c." B eundem libri sapientiae locum tradit. — 2) B perverse: stetcu seufften. — 2) A in marg.: "Phi. j. ca." Sic etiam B. — 4) B addit: deu. — 3) A in marg.: "Cau. v. capi." Idem B. — .
5) B. geetst. — 7) Grimm l. c. p. 108 nonnulla ex hoc loco male reddit. —
5) A in marg.: "ad phi. j. cap." Idem B. — 6) A in marg.: "withelmus in sum. vir. ca. de patientia." B notam omittit. — 10) B prave: Bud. — 11) B. christen.

nicht wenig frewen vmd trosten, wer do got bittet das er im keine pein in gene weldt spare, sunder wne vmb seine sunde hie außbussen lasse, ab ers auch denne thue, so er nichts mehr dan allein den todt sur sich hat, der wirdt nemlich von got erhoret, Dann der todt ist das gezaw<sup>1</sup>), das an allen vorzuge das leben wirdt, vnnd auß dem, das er ein pein der sunde gewesen, ein volkommen gnugsam vordienst des ewigen lebens wirdt, vnnd do von gleich vnnser sein zu dem allerbesten todt vnd leben<sup>2</sup>).

Das sechst Capittel. von der betrachtung vnnd anblid des sterbens Christi ane welche nymandt wol stirbt.

DEn iuden wardt vorbotten 3) das fie nichts am Tabernackel pu gots ere machen solten, dann wie es nne vff dem berge vorgezeigt were, bas gichach in der figur, vil weniger mag gotte gefallens tragen in ben bingen, die von Chriftenlewten bme bu ere geschehen vnnd sein nicht gebildet nach Chrifto, ben er vns vff dem berge Caluarie gezeiget bat, ein vorbilde aller gutthat. So dann in difer erforschunge gesucht, wie man wol fterben solle vnd moge pu gewinne des ewigen lebens, ab= waschung der sund und behalung aller schuldt, ist baldt geantworth ftirb wie Chriftus ftarbe, fo ftirbst bu ann allen swenfel selick vnnd Wer do wil der lerne von fant Peter sterben aber von andern heilgen, aber aber sehe, wie die frommen pr leben schliessen, Ich wils von Christo lernen und nymandts anders, Er ist mir von got ein vor= pilbt geben, nach dem fal ich wircken, lenden und fterben. Er ift die schlange am holpe, in welcher anblick die gifft des todes stirbt, Er ift al= lein der, dem alle menschen folgen kunnen, in dem alles guts leben, leiden vnnd fterben allen vnd pplichen 4) vorgebildet, also, das nymandt recht thuen, recht leiben, recht fterben tan, es geschehe bann gleichformig bem leben, bem leiden, dem fterben ) Sesu Christi, in welche todt aller andere todt vorschlunden ift.

Das sybendt Cappittel. wie man die letten anfechtigung vherwinden fal.

KIndt, spricht der wehße °), so du zu gottes dynste nahen wildt, steh in gerechtickeit und forchte, unnd schief dein sele zu der ansechtigung. Dann das leben ist vom ansang bis zum endt ansechtigung '), also das den teglichen dursttikeiten eins menschen nymandt kein genante halb

<sup>&#</sup>x27;) B. gezeüg. — 2) A in marg.: "j. ad cho. iij. c. "Sic etiam B. — 2) A in marg.: "Ero. rrv. ca." Idem B. — 4) B. aller vnd pegliicher. — 3) B. dem leben, lepben, vnd fterben. — 4) A in marg.: "Eccle. ij. capi. B.: "Ecclestafti ij. " — 7) A in marg.: "Sob. vij. ca. "Idem B.

geben mage 1), vnnd funderlich den anfechtigung der frommen, die nicht alleine mit dem gelucke vnnd vngeluck, nicht alleine mit2) fleisch vnnd blute. funder mit pne selb vnnd den boken geisten in einem stethen kampff stehen, der nicht alleine nicht aufshoret, biß zu der stunde des todtes, funder vilmalf groffer wirdt ym fterben, dann er vormalf gewesen. D edler gotte, wie gar erschrockenliche wordt sein die, das der mensch ben groften ftreidt haben muß, wan er am frenckften ift, wan er vil= leicht nymmer reben, nymandts hulff biten 3) kan, wann ber fig bas ewig leben gewindt, ber falh den ewygen 4) vnwyderrufflichen todt, do nymandt helffen fan, dan got, vff die ftunde fteht nymandt baf, dan die in leiden geubt, leidens gewondt haben, und gedult gelernet. Bie vil, wie groß, und wie underschidlich die selbigen leiden sein werden, ist vbers menschen vornunfft, zu begreiffen. Doch mogen wir auf vilen epliche und Die vornemlichsten im sterben Christi sehen, in welcher vberwindung diße kunft alle anfechtigung zu vberwinden fteht. Dan das ift nicht moglich, das einem fterbenden menschen ein anfechtigung komme, die nicht in Chriftus sterben vberwunden, des anfechtigung vff erden die allergroften, wie auch aller sein leiden das grofte gewesen, vff das wir nue sterbende nicht vorterben, sollen wir uns der anfechtigung erkunden, dy Christus am creupe erlidten. Matheus ) fpricht, die fur dem creup vbergiengen, bie lefterten nne, bewegten pre haubter und sprachen, pfhue ?) dich, ber ben tempel gottes purbrichst und bawest in wider in drepen tagen, mache bich selber selig, bistu gottes sun, steig nue vom creuze. gleichen sagten die fursten der priefter mit den schrifftgelerten und mit ben eldisten und obersten bes volcks, andere hat er selig gemacht, im felber mag er nicht helffen, ift er der kunig von Ifrael, fo steige er vom creupe, go gleuben 8) wir in pne, er hat in got vortrawet, erledige er pne nue, ab er wil, er fagt boch er fen gotes fun. Der euangelifta Lucas sept dorpu, das in auch die bencker knechte, die man ritter genennet, vorspottet haben sprechend, biftu der iuden kunig, so mache bich selig. Auß dißem tert vorsteben wir newn vornamliche ansechtigung eines ster= benben menschen, was in Christo vorgebilbet. Die erfte ist bas im ber bofigeist vorwirfft, er hab gesundet und nicht gebuesset, er muesse nue in sunden sterben und moge nicht mehr angd erwerben, in difer anfechtigung tommen einem menschen seine vorgessene, ungebeichte und frembe funde inn finn, bann fo werden alle feine remen, feine beichten, feine anugkthuung bu nicht, und er fiecht das er seine sele vorlett, den Tem-

<sup>\*)</sup> A in marg.: "Augu. si. prij. de ci. bei. c. prij." B notam omittit. —
\*) B addit: bem. — \*) B. bieten. — \*) B. ewige. — \*) B. sernet. — \*) A in marg.: "Mat. prij. c." Sie etiam B. — \*) B. Pfű. — \*) A. gleube. B. glauben.

pel, dorinne got sein wollust hat zu wonen, zubrochen mit sunden, vnd ben selbigen nicht widerumb gang gemacht in dreven lichten klaren werden, mit scheinbarer rem, mit vnuordeckter beicht, mit augenschein= licher genugkthuung, phue 1), spricht er, bir spottende, ber ben tempel gottes der du selb sein solt pubrochen haft, sich wie fein du in wider gebawet haft, in breven tagen, in breven werden bes gotlichen liechtes, Dein tage haftu nye keine gnugfame rem gehabt, nye keine gange beichte gethan, Taufendt funde volbracht, vnd nicht eine gnugfam gebueffet, schaw, wie vil sein hungerige 2) von dir ungespeiset, wie vil durstige 8) von dir ungetrendt, nadende 4) ungekleidt, france 5) unbesuchet, gefan= gene •) vnerledigt bliben, in das ewig hellisch fewer, das dem teufel und seinem anhang bereitet"), muftu, do hilfft nichts mehr fur. Die anbere der ersten entgegen ist, das im der teufel seine sunde vorbirget vnd legt im seine wolthat an tag, vnnd geschach in den worten, mache bich selig, was ift es anders gesagt, gehab bich nue wol, du liebe sele, nue trofte bich beins vil fastens, nube kumpt bir bein wachen, bein kaftenung, bein vil bethen pum beften, nue sprich frolich mit Paulo ), ich hab ein guten kampff gestritten, mein frommer got, meinen lauft hab ich volbracht, und hab glauben gehalten unt an mein ende, furhin ift mir vorbehalten die corona ) der gerechtickeit, die mir umb meine wergt widergeben wirdt der gerechte richter dise tag, dan mach bich selig, bife anfechtigung ift so vil schedlicher, wie vil sie forglaffer erfunden. britte anfechtung in todes notten ift, das im der boß geist ein murm= lung wyder gottes gerechtigkeit eingibt, das er die weniger gesundet herther peinigen left. Do peigt er bem franden was gelucks, eren, reich= tumer, gefuntheit, gewalts, hochen standts und alle 10) binge wolluft die sunder bye vff erden haben, Do gegen wie die gerechten allenthalben gehaffet und vorfolget, als er an zme felber wezze worden, vff das er pm den mundt zu gots lefterung auff thue, 11) das er in seinem bergen spreche, es ist tein got, es ist teine gerechtideit, ben schelden, nicht ben gerechten, nicht ben unschuldigen geburth das creuze, Wer from ift, tregt bas leiden vnbillichs, solche groffe anfechtigung peigte vns vnfer herre und got am creupe, do die iuden pu ym fagten, biftu gottes fun, fo fteig vom creuze, biftu vnschuldig so leidestu vnbillich, das auch in der bifputation, im Job beschriben, figurirt geweßen. Die vierde anfechtigung ift fremde sorge in sterbens notten, wann der teuffel einen sterbenden betummert mit betrachtung des gemeinen nupes, mit erhaltung des glau=

<sup>1)</sup> B. Pftű. — 1) B. hungeriger. — 1) B. bürftiger. — 4) B. nackenber. — 5) B. frauder. — 6) B. gefangner. — 7) B. bereyt. — 1) A in marg.: "ij. ab thi. tiij. c. " B idem. — 1) B. fronn. — 10) B. aller. — 11) B add. auff.

bens, mit gewynn ber selen, vff bas er wenig an sich selb gebendte 1), Aber fich felb etwas fein vormeine, und beforge seinen tob scheblich 3, ban eins andern sein, gleich als wisse got sein 3) glauben und gemeinen nup an yn 1) nicht pu erhalten, ein groffe torheit und beimliche schebliche hochfart, Dan ab wol zu loben ift die forgfeltickeit by ein lebenbiges pum andern tregt, Auch mit eplicher vorseumung sein selb, fo ist es boch in tobts notten gang nicht gut, vff die funder, die einem vplichen fur fich felb, nicht fur ein andern, hunvorhoer von gote vorliben ond einem pplichen fur fich, nicht fur ein andern vorbeschiden. Dy anfechtung geschach Christo, do die iuden sprachen, ander lewte bat er selig gemacht. Die funffte anfechtigung reibet pu vorgenfelung in ben worten, fich felb kan er nicht selig machen, und ist den sterbenden schwer und sunder gemeiner, benn andere, Nymbt allen troft bin, ber auß hoffnung erwachsen mochte, in der anfechtigung sicht der sprachlasse s) das quet, das er mit vnrechte befinet, und kans nicht widergeben, noch andern zu thuen beuelen, Do erscheint weme er sein ere abgeschniten, und das er nicht moa selig werden, er hab dan widerumb einem pplichen sein quet und sein ere widergeben, Do wirdt ann tag kommen die schwerheit der nachrede ber abschneidung ber ere bes nechsten, Wan die pung nicht mehr reben mag und ber france fein peichen geben, die ppo vor nichte gehalten, bie gante weldt erfullet hat, pum beschließ ban werden alle funde groß icheinen •) vnd kein vormugen zu bessern sich erzeigen. aufechtigunge des fterbenden ift tewfflische trenbung pum unglauben, geschach Chrifto in den worten, ift er der kunig Irael, po stenge er vom creuze, fo glawben?) wir pme. D wie gar epne erschregkliche anfechtigung, die das fundament alles guten berurdt, den glauben Chrifti in einem newen preinel in eine frage legt, vorwar fterben wir vbel, wo Chriftus nicht driftus, nicht gottes fun ift. In diger anfechtigung scherpfft ber boggeist sein finnen, vorwerret die geschrifft, peigt an manderley glauben vff erben, und gibt seinen 1) radt ins herze, das man got bitte, wu ber driftenliche glaube vielleicht nicht ber rechte were, bas er nach ) vff die lette ftunde, die den rechten leren wollen 10), den waren eingisse. Der 11) feindt hat wissen, das keine tugendt feste ift, wo ber glaube schwach ift, schwacher glaube hat ein 12) sweinel, auß bem fundete bas erfte wenn, sprechendt auff der schlangen frage, wir mochten villeicht fterben. D vorfluchtes villeicht, vordampter pweinel, burch bich vorlischt der trost der geschrifft, die hofnung der geduldt, ben bir

<sup>1)</sup> B. gebende. — 2) Sic A et B, sed fortasse legendum est: scheblicher. — 2) B. seinen. — 4) B. on ju. — 2) B. sprachsose. — 9) B. erschepnen. — 7) A. glawbe. B. glauben. — 2) A et B seinem. — 2) B. noch. — 10) A. wolle. B. wöllen. — 11) B add, böß. — 12) ein om. B.

wirdt dich bein eigner mundt boße sein beweren, vnnd ab du in warsheit einseltig seist, so weiß doch das selbige 1) dein eigne sele nicht, wes magstu dann dich trosten, dann der hoffnung, nicht aust dich, sunder ausst Ehristum mit forchten gedawen, dorumb das du auch nicht gewyß byst, ab dir goth seine 2) heiliges bluet zu hens mit geteilt habe ader nicht, also sindestu im grundt keine leichtere oberwindung der ansechtigung, das einem menschen sein eigne tugendte zu wolgefallen vnnd das vortrawen zu gote torrechte vormessenheit worde, als die dir vom creuze geben, das ist bedenden, das du nicht weist, ab du ne was 3) got gefellig gesthan vnd volbracht habst.

Das neundt Capittel saget von dem Triumpff wider die anfechtung der weldt.

MUchbem wir von Christo underricht, wie wir in todts notten die temfelische anfechtung vberwinden sollen, ist folgendt mit fleng pu betrachten, welchen weg vns got gepeiget, leichtlich die anfechtunge ber weldt, von der wir biß in todt getwenget, pu vberwinden, ane lange bisputation, die der ende vund peit nicht ftadt haben. Er spricht, vortrawet, ich hab die weldt oberwunden, Nymandt vorzweifel, nymandt bekummer sich zu vil, ich hab die weldt mir und euch vberwunden .. Bas thuet die weldt, sie vorspricht vil ere, vnd gibt schande, Spe vorfpricht vil nute, und gybet schaden, Sagt auch vil wolluft tu, unnd bringt weinen, iammer, vnnd angft, vnnd ab fie bu beiten epwas angesehen wirdt zu geben, das nymbt fie doch in fterbens notten alles wider, bann vorgift fie aller wolthat, dann gibt fie bof vmb gute, Dann gibt fie fur das guldene kleidt enn fack, fur das ichone gichlogs ein ftindendes grabe. hem wie gar geringn lon gibt fie ben, die pr fo ftrenge gebrendt haben, das vung funderlich in Chrifto scheinbar worden, dem gaben die iuden vmb alle seine wolthat schmach, schande, leiden vnnd ben todt. Dem namen die schacher erft bende, entlich einer, sein ere, bem nahmen die henden sein kleider. Aber der allergetremste got erleuchtet ben einen schacher, vnb lernete yn criftenlich fterben, peigete im bas er ane schuldt libte vud sturbe, peiget im dus er dem sunder pn gute libte und fturbe, peiget im das er nicht achtet vorlirung des •) peit= lichen, vmb das er geben wolde das ewige reich, doruff ist der schacher als pald bekereth, und hat die ungerechtickeit seins unbuffertigen gesellen und seine gestrafft, gotliche gerechtickeit in pr beyder leiden bewarth, vnnd nichts peitlichs, sunder das ewig leben begeret. Das fein die drev wartzeichen ?) ber rechten ungetichten buffe, mit leit erkennen und be=

<sup>2)</sup> B. selbige om. — 2) A. seine. — 2) B. etwas. — 4) A et B in marg.: "Job. rvi. capi." sed est Joh. cap. XVI. — 3) B. schöne Schloß. — 4) A. das. — 7) B. ware zenchen.

kennen sein schult, rechtfertigen sein leiden, pub beweinen das unschulbige leiben Chrifti, Wiber 1) peitliche pein fliben, nach 2) peitlichen troft begeren, sunder allein die ewige fremde ben Christo suchen vund bitten. bas ift bas Lucas schreibt 3). Epner fagt er von den schachern, die neben Jefu hiengen, lefterte got, und fprach, biftu Chriftus fo mache bich selb und uns selia. Der andere strafft une antwortendte, unnb bus) forchst auch nicht got, bists) boch als wol pum tode vorurteilt, als er, pnd bu und ich leidens billich, dan wir nemen das wir vordienth baben; Differ bat aber nichts boß gethan, und sprach bu Jesu, berr gebend mein wan du in bein reich fumft. Als pald antworte gott, porware lag ich bir, heute wirftu mit mir im Paradif fein, das ift antwordt, wie oben do von geredt ist, die einem pplichen geben wirdt, der sich felb pordampt, Chriftum in allem rechtfertiget, vnnb alle weldt porachtet. nicht als der linde schacher peitlichs leben, peitliche nup, luft aber ere. funder allein Chriftum begeret, vnd ist kein ftunde ber gebachten anade pu fpate, mann fie fumpt, fo fumbt fie wol. Solden leuten geschicht das fie hocher beschweret prer feind sunde, dan pr eigne pein, sorgen mehr, wie fie Chriftum rechtfertigen, ban fich felb entichulbigen, peitlichs leben pprachten, bann wie fie es behaltben, ben fumbt ber tobt in begirbe und sterben inn gewin. Was mag nue die welt, wann der mensch tein peiliche aut, tein peitlichen luft, keine peitliche ere sucht? nichte! •) was tumpt bem menschen zu guet ber sich selb vordampt, selb vornichtet, got allein rechtfertiget vnd großmacht? Alles! ban?) einem fo geschickten menschen werden alle vein einfeltig und vorlischt in zme sorgfeltickeit vff putunfftiges leiden 1), der spricht von hergen, leide ich hne, fo leid ich auß, leibe ich vil hie, go leibe ich palbe auß, dan got wirt ein bing nicht pwir peinnigen, Im werden alle werd hochuordinstlich, er wandert im liechte ), bawet vff ben felf, wirdt ftarc im leiden, wirdt lebendig im sterben, im sein die fluche ber weldt gebenedeiung 10), die widerwer= tideiten bewarung 11), die belygung erunge 12), die vorachtung erhebung, bie peinunge freudmachung, die beraubung peitlicher guter reichmachunge, In warheit ift ein frommer 13) Eriften mensch so reich, bas es nymandt porderben mag 14), angesehen bas er in peitlicher bing porluft nichts rechter criftenlicher gueter vorloren hat. Man nimpt im, sprichstu, das gelt, man mag im aber ben glauben, die guetideit, die queter bes innern

<sup>1)</sup> B. Weber. — 1) B. 110th. — 2) A et B in marg.: "Luce rriij. c." — 4) du om. B. — 3) B. biftu. — 4) A. nichte? B. om. — 7) A. Alles dan. B perverse: Alfbann. — 4) B male seben. — 9) A et B in marg.: "Joan. ii]." — 10) A in marg.: "I. rezum. rvi. c." Idem B. — 11) A et B in marg.: "Jacobi. j. ca."
12) A in marg.: "Wath. v. ca." Sie etlam B. — 12) A. fromme. B. frummer. — 14) A et B in marg.: "I. j. de ci. ca. j."

meniden nicht nemen, das sein die rechten reichthummer cristener leute. bann guttideit ift ein groffe narung, mit gangem genugen 1). Andere bing haben wir nicht herbracht, werden fie nicht mit hin nemen mogen, es ist eben genug, man wir speyse und fleider haben, man die reicher werden wollen, fallen in vil anfechtung, in das net bes bogen geifts vnd 2) vil fundtlicher 2) begirbe, vil vortreglicher ift es, das wir bem nackenben, bem bloffen Jefu nackendt und bloß uachfolgen, und laffen bas willig bas wir boch willig aber vnwillig laffen mueffen. fpringt ber driftenlich sterber vber alle hab difer weldt, tridt alle zeitliche ere under seine fuesse, bulbet gleichmuttig alle iniurien, und spricht, gebende mein, herre, wan bu in beins vaters reich 4), bas auch bein reich ift, bift, und ift nymmer moglich, bas er nicht gottes ftime hore in seinem herzen sprechendt, vorwar beute wirftu ben mir im himel sein, bas auch vil heilgen mit leiplicher ftym zu geschrien, kumb bu gots gesegneter, besit bas reich, bas bir von ewigkeit bereit ift. meins vaters. reich. mein reich. pnb nue bein eigen reich.

Das pehendt Capittel von der vberwindung des fleische )
im sterben am creupe angeheigt.

NJemandt helts bofur, bas die pum tode arbeiten, pu vnteusch, bu fraß, aber ber gleichen sunden, bo mit by gsunden beflect ?) anfechtung baben, bennoch hat auch by lette ftunde nicht ganten fribe vom fleisch, bo peiniget vn8. nicht wenig, das man weip vnd findt vnd alle autte freundt vorlassen, nymmer mehr sehen muesk, mit sterblichen augen, wer bo nicht troft bes glaubens bfindet, bem geschicht voller ban vbel. Dife anfectung hipet auß eigner natur das fegfewer, in bem bas fie die fele an bas fleisch leimet. Wie bem allen, so sollen in tobts notten bye kindt hre eltern, das weip hren man, der man das weip, ein bruder ben andern mit nichte vorlassen. Die francen wil got besucht haben, do durch man in liebe bestetiget wirdt. Big nicht fern. spricht ber weiße ), von den weinenden mit trofte, und wandere mit ben klagenden, dan ben der traurickeit wonet das hert der weisen. solchen 10) gemuete ftunden neben dem creupe Jesu sein mutter und andere man und weiber, die mit im pflagen pu geben, die seine wunden in pren berben trugen, betten ym gerne geholffen nach prem vormogen, nicht gleich als sunft ein fterbender zum andern geht, vnnd der ftercker

<sup>1)</sup> A et B in marg: "i. ab. thi. vi. ca." — 3) B add. in. — 3) B male sunderticher. — 4) A. vaterreich. — 5) A. vater. — 9) A et B. sleisch: — 3) B. bessedte. — 9) A. et B. vnd. — 9) A in marg.: "Eccle. vij. ca." Sic etiam B. — 19) B. solchem.

ben franden besucht, bann sein tobt war vil stercker wann unser leben. Bnfer eins befucht das ander in fterbens nodt etwan dorumb, das es fterben lerne, etwan bas es bem francen fein leichter mache, vilmals das es den erschrocken num tode bergenhafft mache, zu geiten das es ben angefochten erledige, auch underweilen ben fterbenden zu himlischen begirden erhebe, und ober alle vrsachen, das es gottes gebot halde. Die erfte fache ift nue nobter gewesen, bann bo Christus ftarb, vnd bleibet und ann jungften tag nobt, dann wer nicht von Chrifto fterben lernet, ber kans nymmer mehr. Der weiße hath gesagt, es sen besser in das hauß des weinens dann ins haus des wollebens gu geben, dorumb bas man bes menschen ende besehe, und lerne gebenden mas kunfftig ift, bann fumpt ber tobt bem, ber pne leibet, pu einem experiment, ber in sicht, pu einer lere. Do ficht man des vorgenglichen lebens ende vnd anfang des ewigen, Do merct man, wie theuer vnd guet des heilgen tob, wie vngeschickt bes sunders fterben, bann ein geruet leben hat einen ftillen tobt, so ber freuele sunder graufam, erschrecklich mit brullen sein leben endet. Do lernet man fennen den ernsten richter und forchtet bas vrteil, fleucht die funde, vnd helt die geboth. Bil notter ift es under bas creup pu gehen, und do sehen den todt des todes, und lernen er= tennen ben barmbertigen erloßer. In andern leuten ficht man die angft, bpe die ergeplickeit des todes, andere tode geberen forchte, biffer allein freude. Auf andern fterben mag man lernen willig, auf difem alleine begirig sterben. Dy andere vrfache das man dem sterbenden leichter mache sein todts leiden, hat uach dem buchstaben bye kein stadt, wie wol es im getfte by allermeifte ftab bie bat, nach bem buchstaben pnb auffern blide haben alle ding zu merung des leidens Chrifto gedient, nach bem geifte haben fie nichts ban hohe freude in im gewircht, ander leute nehmen auß allem trofte, fenfftigung einer pplichen trauriceit, fterdung bes gemutes, und vnauffmerdung bes schmergens, ber pu bisem fterbenden tumpt, der fleucht allen troft, alle fterfung vnnd fucht') allein bas creupe, die rechte suffickeit des leidens, wer die ein malh schmackt, bem ift aller peitlicher trofte peinlich, und er mag nichts, es fliesse bann vom creuze, in sterbens notten wol horen, einen ungelaffenen menschen tommen pu erquidung vorsprechung leiplicher gesuntheit, funfftiger Beitlicher freude, den troftet auch die freuntschafft der weldt, dem gelaffenen ift by weldt in Chrifto gefreupiget, und er ber weldt widerumb, bem fage in sterbens notten von dem ritterlichen todte Chrifti, dorauf wirdt er mehr trofts nehmen, bann von keinen bingen. Die britte vrsache, bie fterbenden in tobte nottben zu besuchen, ift das fie nicht in fleinmuetickeit,

<sup>&#</sup>x27;) B per errorem: fleucht.

nicht in vortwenfelunge fallen, die hat hie gang tein ftabt, Dan Christus bat wiber vbelthuen, nach vorzweufeln mogen, leiden hat er mogen, aber nicht kleinmutige im leiben werben. Aber menschen gen menschen ift es ein groffe nobt, vnb funderlich den selforgern, den got gesagt hat 1), web euch birten, by nicht gefterdt habt, bas frand gewesen, was fiech gelegen, habt pr nicht gefundt gemacht, was purbrochen geweßen, bas habt pr nicht pusamen gebunden, was vorworffen, das habt pr nicht herwiderbracht, mas vorlorn gewesen, das habt pr nicht gesuchet. Und wie wol die selforger am hochsten mit difer vflicht vorbunden, sein doch by andern nicht fren gezeelthe, bann einem pplichen hat got fein nechsten beuglen, und wil von einem pplichen seins bruders sele erfordern?). Die vierde sache 3) leufft mit der ersten und ift vormanung zu willigem leiden burch grosmachung der, do von das grosse vortrawen Pauli erwachsen. wer wirt vns beschuldigen, do Chriftus rechtfertiget, wer mag vns vorbampnen, bieweil Chriftus fur vne geftorben ift, vnd von tobt erstanden, figet bu ber rechten gots, und bitet ftetig fur und, wer mag uns von ber liebe Chrifti scheiben, ombtreibung, angft, hunger, bloffe, ferlideiten, verfolgungt, aber b das schwerdt. 3ch halt bofur, bas by leiben bifer peit geringschapig sein gegen ber tunfftigen glorien, bie in wus offenbardt wirdt, Es ift auch nicht zu forchten, das unfer leiben zu untreglich, ober onsere frest werde 1), do alle peit mit beschwarheit ber burben bes tregers frafft und fterde gu nympt. Redlich wberwinden wir in allen bingen vmb bes willen, ber vnns fo hochgeliebt hat, borumb seyn ?) wir gewiß, das vns wider todt noch leben, noch engel, noch principaten, noch trefft ber engel, wiber gegenwartige noch tunfftige, wider sterde noch hoe, noch tieffe, noch tein creatur bringen mogen von ber liebe gottes, die do ift in Chrifto Jesu vnserm hern. Das aber folds mit troft behergend werde, ift fein fterben, als das fterben Chrifti pu besuchen, do sollen wir andern die hinweißen, die in todts notten lygen. Dy funfft vrfache ift, bas bu in bem fterbenden enpundeft begird der himlischen ewigen gueter, vnd vormanft me mit freuden su umbwechfeln bas vorgenckliche umb bas ewige, freme bich ber ftunbe, do alle beine glid von allen geschefften, die veitliche nodurfft erheischet. erlediget, allein in gots lob geferet werden, und scheinbar gesehen werben bie allerlieblichsten, fugen eins hum andern, und eins werd hu bes andern werd, do der leib so holtselick pu gethan wirdt der selen 1), das er pr

<sup>&#</sup>x27;) A et B in marg.: "Ezec. rrrifij." — \*) A et B. in marg.: "Exele. rvij." — \*) B. vrsache. — \*) A in marg.: "ad rho. viij. c." Sic etiam B. — \*) A. aber. B. oder. — \*) A in marg.: "j. ad cho. r. ca." B idem. — \*) A. sep. B. sein. — \*) A et B in marg.: "j. ad cho. rv." —

and in augenblicklicher eyle folge, woe sie hin wil, do die ware ere, ber rechte frib funden, alle widerwartigfeit vorloren wirdt, do der tugendt lon got felber ift 1), ber bene ane auffhoren gefeben, ane vordrieß geliebt, ane mube gelobt wirdt, bo vns mehr guttes widerfarn fol, ban wir begreiffen, gebenden 2), aber bitten mogen, wiltu aber beiner vormanunge gewaldt geben, fur's) den fterbenden bum creupe, beig im das vorbilde, Er allein peucht alle bing pu fich felb auf bem creup 4), er allein ergreifft die frucht des fterbens. Die fechste vrsach ift das gotliche gebot, das vos bindet, die francien, sunderlich die fterbenden, gu besuchen, 4) borumb vns das ewige leben vorsprochen, den vbertretern der ewiae tobt offerlegt. Bum befchließ, die fterbenden fol man troften .), nicht mit flagen und weinen, nicht mit vorgagen unnd finnloffeit, funder mit freuntlicher leptung an das creupe Chrifti, reitung bu beherhender nachfolge bem fterben Chrifti, und ab die natur auf prer weiche in pere fleuft, bas beffer gelaffen were, by wordt follen boch ym glauben bergenbafft fein.

## Das ri. Capittel von dem freuntlichen gesegen ') bes sterbenben.

WIe vil an einem freuntlichen abschib eins menschen von diser weldt nut geschehen.), heigen die geschriffte, des gleichen tagliche erfarung, wer mochte doch wol vorgessen, vnd nicht pu herzen nehmen das freuntlichste gesegen, do der freundt vom freundt vnd dem leben pu gleich vrlaub nympt, vnd zeigt sich mit willen in guter hossnunge dip leben pu lassen. D wie ein seliger segen, gesegen dich got, ich sare pu got, frewe dich, ich vorlasse die erde, vnnd begere des himels, ich vorzeich mich willig des lebens, dorein mich mein muter geborn, vnd nym das leben, dorein mich Ehristus erlost hat, gehab dich wol, bit got sur mich, ich sare dohin, die menschen, die also abschieden, werden gluendt kolen genendt.) vnd nehmen die schwerze von andern kolen, vnd geben yn die rechte goltsfarb. In dem gesegnen 10) gibt got vom himel sein segen 11) vher die so von einem frommen cristen gesegent werden, Dan es ist nicht wol muglich, das got das lept bitten seines entlichen liebhabers vnd gesegen biners nicht erhore 12), do von waren die vatterlichen segen vnd gesegen

<sup>&#</sup>x27;) A in marg.: "Gene. pv. ca." Sic etiam B. — 2) B. bebenden. — 3) i. e. führe. — 4) A in marg.: "Joan. iij. cap." Sic etiam B. — 4) A in marg.: "Bau. vij. cap." Eundem Canticorum locum B tradit. — 6) A in marg.: "Math. ppv. c." Idem B. — 7) A. gesehen. B. gesehen. — 6) A. gesehen. — 6) A ot B in marg.: "Pt. c. pip." — 10) A. gesennynen. — 11) A. sehen. — 12) A in marg.: "gene. ppvij. c." Sic etiam B.

thener geschapt und boch begeret 1). Do von bewegt, stunden under bem creupe best fterbenden Sefu 2) die mutter Jefu, Maria Cleophe. Maria magbalena, und ber junger ben Jefus funder lieb bette. Lucas 3) fest borbu, alle feine befante, vnnd bie weiber bie pme aus Gallilea nachgefolget, Marcus4) spricht, das auch neben yr vnd Mariam magdalenen und 1) Jacobi Salome gewesen sen, bas waren by gefreundten Sefu Chrifti nach bem fleische, ben allen hat ber sterbenbe got sein segen geben, und fie do mit in disem iammertal gesegnet, unnd uns form seiner nachfolge hinderfich gelaffen, vater und mutter, man und weip, iunger und kindt, bruebern vild schweftern, und die fo von gaben megen aber frever erwelung ins fterbenden lieb kommen fein, am todtvette bu gesegnen. Nue schawe ein pplicher off sich, Saftu ein muter, vnd by selbig als Christus ein witwen left sie bie im mittel der porferten nation, haftu ein weip, die ben beinem creut, ben bem beschlus beins lebens mitleidig und weinendt umb bich, nicht umb sich steben, bie ein eingeborne lieb zu dir haben, die nicht hinlegen mogen, auch nicht sollen, vnnd du o) bift ein mensch, ein sun, ein elicher man, wie wolbe bir gesimmen, fo ferrenn es beine frefft vormochten ane vrlaub bin bu icheiben. Junger haftu, fune vnnd tochter haftu'), die erften haftu por warheith, die anderen hum leben geboren, wie mocht es gesein, bas bu ir gant vorgeffen soltest, und nicht bifen ben vorstandt, ben andern ben bestandt pur lette") municheft. Ind wer mochte das vngeburliche wesen loben, das du beinem bruder.), schwestern, vettern, und ohmen hinlieffeft Mit nichte ift auch ber woltheter punorgeffen, und undandbar ab zu scheiden, nach sein andere die in dich nach got alle ir auts vortrauen gestellet, die bir alle pre beimliceit vortramet, die fich beinem gehorfam underworffen, auß bir warten underricht bes gotlichen willens. leben nach beinem geschafften 10), fteben in beinen vrteilen, und forchten, bas fie ane bich gotte nicht wolgefallen mogen, die bfinden bas under tausenden schwerlich ein warer bestendiger freundt erfunden werde, pnd ben pff bifer erben allein selig sein, ber ein waren freundt erfunden bat 11). ein einiger mensch, ein vorlaffene sele, felth er 12), wer hebt in auff 13). wie mochten bie ane bein schulbt vbergangen werben. Der geftalt fach Sefus fein muter, seine brauth, seine gefreundten, seine woltheter, feine junger, feine allerliebste außerwelte liebhaberin Mariam magdalene an.

<sup>1)</sup> A in marg.: "gene. ptip. ca." Idem B. — 2) A in marg.: "Jean. ip. cap." quod erratum B in marg. corrigit: "Johannis ptp." — 2) A et B in marg.: "Luce. pptij. ca." — 4) A et B in marg.: "Mar. pv. cap." — 5) B add. Maria. — 6) du om. B. — 7) hastu om. B. — 6) B. lepe. — 6) B. deinen brūs bern. — 10) B. deinen geschefften. — 11) A in marg.: "Eccle. ppv. ca." Sic etiam B. — 12) er om. B. — 13) A in marg.: "Eccle tits. ca." Idem B.

und lernete uns fie alle mit wenick worten geschicklich hu gesegnen, weih, sprach er pur mutter '), nym war das ist bein sun, vnd wante sich pum iunger sprechend, fich bas ift bein mutter, vnnd eins gangs nam fie ber iunger in seine vorwarung 2). Ich weis nicht ab ein kurper trostlicher. beschließlicher wordt ve off erden gehoret, Troftlich nach dem buchstaben, trostlicher nach dem geiste, trostlich pum glauben, trostlich pu guten fitten, troftlich pu vbermenschlicher erhebung. Was mocht boch vater, muter, brudern, schwestern, wolthetern, iungern und allerliebsten freunden troftlichers gesagt sein, dan weib das ist bein sun, iunger das ist bein mutter, weip, spricht er, worumb weip, vnd nicht mutter, vff das vor= standen wurde, das Maria pue mehr pu barmherpickeit bewegte, als seine brauth, dan als sein muter. Epliche sagen es were berplicher ge= sprochen, mutter dan weip, ist's) nicht war, die eh hat pr geeigent's) das wortlein weip, vnd als die liebe zum weibe vbertrifft dy liebe zu vater und mutter, wo sie anderst gang, war und guet ist, also ist vil freundlicher gesprochen weip ban muter, nichts mynner ist es beides, by einige gebererin aotes Maria nach dem buchftaben, die das allerliebste weip, die allerliebste mutter gottes ift, Dere hat er entpfolen ein b pplichen, ber sein lieber iunger ift, vnd fie einem pplichen jungere. Difer auferwelten gebererin gab er nicht Joannem, funder den iunger den er lieb het, bas was gesagt, wer mein ift ber mueß bein sein, D edles weip, Es ift nicht genug, das du fur mich einig ein andern menschen nehmest, auch einig. Es ift auch nicht genug, das du alle fromme menschen fur mich einig nehmeft, dan ich bin beffer dan fie alle, Es ift aber bennoch beffer, eine furpe peit alle fur einen, und in ewickeit alle mit und in einem, ban psund einen fur einen. Alsvald dise beuelung gescheen, hat ein pplicher geliebter nachfolgent. Mariam fur sein mutter erkant, geliebt und geeret vnd pre fleissig gedient. Derwegen?) ruffen wir alle, Maria muter ber angden, muter der barmbervickeit, beschirm vns vor dem feint in tots notten, vorlaß vns nicht, dir seyn ") wir geben, dir seyn ") wir am creup beuolen, mit schmergen haftu vns geboren, du bift vnger rechte mutter, in dir ist alle mutterliche trew befunden, dan du bist alweg den zu holff kommen, die dich in warheit treulich angeruffen baben, uns armen sundern erwirbstu vorgebung, dene wolvordienten die ewige belonunge, du bringest dem nichthabenden genuge, dem leidenden gedult, dem ftrepter vberwindunge, bu weicheft von teinem franden, bu wiberruffest ben prrendten, bu lepbteft ben gerechthen, was mehr? was du mutterlichs erdencken, freuntlichs begeren, nothurfftiges entwfinden magft, das findest bu in pr. Alleine

<sup>1)</sup> A in marg.: "Joan. rir. ca." Idem B. — ") B. sein verwartung. —

3) B. Ifts. — 1) B. geeygent. — 1) A. eim. — 1) A. nachfolgē. — 7) B. Derbalben. — 1) A. sey. B. sein. — 2) A. sey. B. sein.

bab fie lieb, lieber bab fie lieb, Sie wachet ober ben schlaffenben, fie beschutzet ben machenden, sie vorlest ben sterbenden nicht, sie ift ben bem creupe des meisters bestanden, vnud wirdt nicht fluchtig vom creupe des iungers, dere wil dich Chriftus am creupe beuolen haben, vnd also be= uolen, wirstu pr findt nicht sein, so saltu auch sein kindt nicht fein, Sie ift das weip, das Eriften tregt, fie ift die mutter, die fie feugth, etet, vnnd trencfeth, hab fie liebe, lieber hab fie lieb, ader got hath bich nicht lieb. Folgendt hore bes glaubens beschlus in difen wortten, wer handelt mit gotte, das ers weip sen, der hath ein gewissen sun, wer fo handelth das er ber iunger sen, der hath eine gewisse mutter, Bund ift nicht moglich, das der mensche in Chrifto gelaffen, gant von allen menschen bleib vorlaffen, Gin weip muß der mensche werden, der fruchte bes ewngenn lebens will geberen. Bunsere hochfinnige lerer sein gemueth pu erforschen, ab ein weip mehr bann leidenlich fich habe vnnd belffe ein findt machen, aber aber nicht. Epliche geben dem wende vil mitwirdens. Die ander mennen, ein weiv moge entvfaben auf manlichen samen, ein kindt tragen, neren vnnd geberen, sie moge aber kein kindt machen, was das weip naturlich vormog, aber nicht vormoge, ficht mich wenia an. ab aber das weip Chrifti, die brauth, die firche, ju der gnebidlichen newen menschwerdung epwas sunderlichs wirde, wer nuber zu wissen. Das weis ich das die andechtige sele brauth ist, weip ist, 3d weis auch das fie des gotlichen ewigen worts entpfendlich ift, Ich weis auch wan in pr bas ewige wordt geboren, bas fie von gote pu gleich dem blute Chrifti new entpfangen, new geborn wirt, 3ch halt aber eigentliche, das fie fich in der entpfendnus aber geburt gants vber al nichts wirdlich, sunder allein leidenlich halte, und halten folle, und muffe, wolle fie anders new entufaen und entufangen fein, gottes brawt, gottes findt, und gottes weip werden, entpfaen fprich ich ben fun gottes, in fich, vom heilgen geifte allein, nicht von blueten, nicht auß begirlickeit des fleisch, nicht auß ymandt wirdung, Entpfaen vnnd newgeborn werden im 1) heiligen geifte, burch Jesum driftum vnjern bern, ban pberkumpt fie von gote das mutterliche mitleidige herte pu allen geliebten iungern Chrifti, Dann gewinnen alle ware gottes liebhaber und nachfolger Chrifti findtlichen willen bu pr, und ernfte liebe, von welcher bie gots findt also pu einander vorpunden werden, das das vil minder bie gliber Christi, die in gotlicher liebe voreint, mogen purtrendt werden, und einander lassen, dan die kindt Abe, die im blute und fleische voreint sein, bas auch ben beiden, iuden, vnd sundern gemein ist, vnnd ein einfachs faules bandt ber naturlichen lieb ift, die boghafftigen leben nymmer ane gebencke, alf geschriben steht, es ift ben bogen tein fribe 2), pund puber

<sup>1)</sup> B. in. — 2) A et B in marg.: "Efa. lvij. cap."

ben hochfartigen ist stetes gezencke 1), auch mogen sie weniger 2) purtrennet werden, dann die auf eigner wilkorlicher lieb auch im bochften grad als in der Ch vorpunden, dann ab wol die felbige liebe fester ift den andere, dorumb das fie frey erwelet, dennoch ift fie off den ftandt, off bie creatur gebawen, vnnd mag fie pe nicht lenger erhalten, bamn ber wandel pres fundaments erleiden kan. Aber die liebe, in der die gliber Chrifti vorpunden, ist naturlich, menschen pum menschen, fie ist willorlich, freven zu freven, fie ist bestendich, off den unwandelbarn willen gottes gegrundet. Diße drifaltige liebe ift der drifaltige ftrick won dem geschriben 3), das er schwarlich gureift, derhalben ist vif erden nicht groffere, nicht stetere, nicht suffere lieb, bann die ben glibern Chrifti ang bem fegen Christi vom creupe eingebildet, auß welcher 4) auch ane mmigere vordienst bergeflossen das wir gots weib, gots iunger sein. Beither ist auch nicht ungeschickt, ben sitten zu gute, bisen segen in vns selb pu werffen, off das ein pplicher in pm selb ab kein ander from mensch lebete, des gotlichen segens nicht mangeln bedurffe. In vns finden wir ein willen, der ist pfis allersunderlichste gotes weib unnd fumbt pm fo naben ben, benget pm go feste ann, bas er ein geift mit pm wirdt .). Wir finden vorstandt, wann der selbige in dem geset gottes tag und nacht sein vbung unnd betrachtung hat 2), so ift er ber ware iunger gottes, wann gotte das weip und den iunger mit einander vorvindet, und eins dem andern entufilat, fo ist der mensch so vil wes niger vorlassen, wie vil er einiger ist, sein 1) gesprech ift mit der got= lichen weißheit, seine liebe hafftet in der gotlichen grundlaffen gutickeit, fein begeren fteht im ") himel, seine gante sele klebt ann gote', sein ge= mute schwebt in der hoe, vnd er steht unbewegt in allen glucksfallen, gerad in allen ombstenden. Bum letten ift ber fegen und bes fterbenden Jeju gefegnen troftlich bu obermenschlicher oberhebung, bas ban nicht abel vorstanden wirdt, wan du erfennest, das du den rechten trost nicht finden magft, du habst ban bich, bein freffte, meinung, tugendt, gnabe, unnd werd vorloren. Hore die stym gottes, weip, iunger, worumb nicht Maria, worumb nicht mutter, worumb nicht Joannes, weip, iunger, ipricht er, Nymandt wirdt egwas auß disem legten beuelh, er hab dan vorlorn das er gewesen ist. Maria was ein muter des sterblichen Sesu, worlor die mutter, und den sun, vand wardt ein mutter des gangen miterblichen Jesu mit allen seinen gliben, Aposteln, Propheten ac.

<sup>1)</sup> A et B in marg.: "Proner. riij. c." — 2) B. wenigen. — 3) A in marg.: "Eccle. iiij. ca." Sic etiam B. — 4) Sic B, A. welche. Fortasse: welchem. — 2) B. on vufer verdieuft, — 9) A in marg.: "j. ad cho. vi. c." Sic etiam B. — 7) A in marg.: "P6. j." Sic etiam B. — 9) A. jeine. — 9) B. in.

Ivannes vorlor fich und fandt das weip, fandt fie fein mutter, fandt fich das glid Chrifti, fandt Sefum sein bruder, fandt die selickeit sein engenthum, fandt got seinen einigen vater, vorlore ben Abam, kandt Chriftum, vorlore die natur, fandt den schopffer der natur, vorlore seinen. fandt gottes geift, vorlore alle gots gaben, fandt den geber felb, vorlore seine, fande gottes werd, vorlore sein meinnung, fandt gottes ordenung, porlore seine nengung, fandt gottes treibung, porlore gottes gesichte, fandt gottes geschmad, vorlore erforschung, fandt erfarung, vorlore bie luft, fandt das creube, vorlore alle menschen, fandt Chriftum, vorlore ben fterbenden Chriftum, fandt ben lebenden Sejum, vorlore alle trefft und wirdung, fand fich got leibendt. Derhalben mocht unn auch im Paradif nicht baß gefein, vnd nichts troftlichers gefagt fein, weip nomwar das ift 1) bein fun, iunger das ift bein mutter, Gin geiftliche bimlische geburt, geistliche himlische mutter, geistlicher himlischer fun. ift auch diß herplichste wordt, bises holtselige gesegnen nicht Marie vnd Joanni allein, funder allen die under dem creuge in gots liebe gewesen, auch allen die mit andechtiger betrachtung under dem creuze fteben, mit im 2) fterben.

Das zwelfft Capittel von der endtlichen gelaffenheit.

AB wir tausent iar sucheten, so finden3) wir boch nichts nuplichers, alle widerwertickeit in vberwinden, alles quet zu vberkommen, als gelaffenheit, ban wer das quet laffen fan, ber vberkompt fein nymmer tein mangel, wer luft fleucht, der findet fie, wer fich bemutiget, ber wirdt erhaben 4). Sich nue bu francfer mensch beinen got, ber by bochste ere gehabt, hat fie gelaffen, vnnd die schmach des creus erlidten, Der die weldt beschaffen und die himel beseffen, hat nicht do er sein baubt in rwe legen moge, die vogel haben nefth, die fuchffe locher, borinne fie ruen, das menschen kindt hat nicht doruff es sein haubt lege ), Der alle bing luftig macht, weineth, trawret, pittert bund schweift bluet, ber gebenebente ist vormaladeit, der wolgekleidethe ift nacket, der berre ift fnecht, der vnschuldige ist bepaler, der gerechte ift vordampt, das leben ftirbt, Die weißheit ift vorspottet, die gewaldt ist genottigeth, bye revnigfent ift vormadelth, das gesicht ift vorblendet, das gehore verftoppet, ber schmad vorbittert, bas riechen vorstendeth, bas fulen voller schmerzen, bie tugendt vorworffen, ber got vorloren. Was ift bas anders, bann vnmfer got hat ere, nut, luft, gebenedenunge, bededung, herschafft, vnschuld, gerechtideit, das peitlich leben, weißheit, gewaldt, reinideit, feben,

<sup>&#</sup>x27;) B. ich. - ') B. jm. - ') A. finde. - ') A et B in marg.: "Suce ritif. ca." - ') A et B in marg.: "Suce, ir. capi." -

horen, richen, schmeden, fulen, tugende und alles heitlich, vber das alles benn gotte außgebogen, vnnd gelassen worden 1), Mein got, spricht er, mein gotte, wie haftu mich vorlaffen2). Sie follen wir lernen gelaffen fein in dem wenige das wir haben, vnd fein vmb des willen, der alles gewesen, der alle ding gehabt, vnnd vmb vnnsern willen gelaffen hat, Der auch der gelassenheith pol so boch gesett, das es nymandt auff erden erreichen folle aber moge. Bil menfchen mehnen es fen groß bing, wan man aufgere gaben gottes, reichtumer, wolluste, peitliche ere, vund gewaldt laffe, beren wir keins mit vnns herbracht, Die scherpffer seben, halten die binge fur nicht, achten allein, vnnd weißlich, groß sein sich felbe bulaffen, omb gottes willen. Aber den got, vind des willen wir vno lassen, zu lassen, ist vber menschliche gelassenheit, wir sprechen alle bing werden billich vorlaffen, auff bas gotte behalten werde, aber got laffen ift nicht leiblich, ift bitterer, fterder, bann ber tobt, ift bertter bann bie belle. Dennoch ift fie auf bem pu vil liebenden bergen Jefu gefloffen, von des liebe geschriben 3), dy lieb ist starck als der tod, hertte als die belle. Laß bich, edle sele, laß alle bing und bich, umb bes willen, ber alle bina vmb beinen willen gelaffen hat, laß tugendt, laß gnade, laß den fterbenden Chriftum, Bnd abs gote gefiele, fo laß auch den got, fo wirftu nymmer gelaffen von gote. O gelaffenheit, wie gar einig ift bein werd, wie gar groß ift beine frucht, Es fan nicht anders fein, wer es alles left der vorleurt feins 1), dennoch bleibt die gelaffenheit Chrifti einig, von dem geschriben, mein got, mein got, wie haftu mich vorlaffen, das mag nymandt sprechen, bann er alleine, berhalben ift er nicht allein von vnsern wegen gelaffen, sunder auch vorlaffen gewesen, Bnd bas ift funderlich, das ift der hochsten liebe werd, vnnd ein gil das nymandt erreichen kann, gelaffenheith mage mann dulben, vorlaffenheit mag ny= mandt, ban gottes fun ertragen, vmb vnfern willen ift er vorlaffen gewesen, domit wir nicht vorlaffen 3) werben, umb unsern willen hat er den got aufgepogen, auff das wir yne alle peit angyben, nichts bochers mogen wir vns pu gute geschehen bedenden, nichts billichers pu bedanden ), das dann wol geschicht, wan wir omb das er vorlassen gewesen umb unfern willen, gelaffen sein umb feinen willen.

Das riij. ') Capitel von den letten begirden des fterbenden menschen.

NAch dem. vns got sterbendt gelassenheit gelernet, in den worten, mein got, mein got wie hastu mich so vorlassen, Folgend peigt er an,

<sup>\*)</sup> B. werden. — \*) A in marg.: "Mat. xxvij. c. " Idem B. — \*) A in marg.: "Can. viij. cap." Eundem Canticorum locum tradit B. — \*) A in marg.: "Joan. xij. cap." Sic etiam B. — \*) B. gelaffen. — \*) B. bedenden. — \*) A per errorem: xi. — \*) A. dan.

hab fie lieb, lieber hab fie lieb, Sie wachet ober ben schlaffenden. fie beschutzet den machenden, sie vorlest den sterbenden nicht, sie ift ben dem creupe des meisters bestanden, vnnd wirdt nicht fluchtig vom creupe bes iungers, dere wil dich Chriftus am creupe beuolen haben, vnd also beuolen, wirftu pr findt nicht fein, fo faltu auch fein findt nicht fein, Ste ift bas weip, bas Criften treat, fie ift bie mutter, die fie feugth, epet, vnnd trencfeth, hab fie liebe, lieber hab fie lieb, ader aot bath dich nicht Folgendt hore des glaubens beschlus in difen wortten, wer handelt mit gotte, das ers weip sen, der hath ein gewissen sun, wer fo handelth bas er ber iunger sen, ber hath eine gewiffe mutter, Bnnd ift nicht moglich, das der mensche in Christo gelassen, gant von allen menschen bleib vorlaffen, Gin weip muß der meniche werden, der fruchte bes ewygenn lebens will geberen. Unniere hochsinnige lerer sein gemueth bu erforschen, ab ein weip mehr dann leidenlich sich habe vund belffe ein findt machen, aber aber nicht. Epliche geben dem wende vil mitwirdens, Die ander mennen, ein weip moge entpfahen auß manlichen famen, ein kindt tragen, neren vnnd geberen, fie moge aber kein kindt machen, was das weip naturlich vormog, ader nicht vormoge, ficht mich wenig an, ab aber bas weip Chrifti, die brauth, die firche, zu ber gnebidlichen newen menschwerdung etwas sunderlichs wirde, wer nuter gu wissen. Das weis ich das die andechtige sele brauth ist, weip ist, 3d weis auch das fie des gotlichen ewigen worts entpfendlich ift, Ich weis auch wan in pr das ewige wordt geboren, das fie von gote bu gleich dem blute Chrifti new entpfangen, new geborn wirt, Ich halt aber eigentliche, das sie sich in der entpfencknus aber geburt gants ober al nichts wirdlich, sunder allein leidenlich balte, und halten solle, und muffie, wolle sie anders new entpfaen und entpfangen sein, gottes bramt, gottes kindt, und gottes weip werden, entpfaen sprich ich ben sun gottes, in fich, vom heilgen geifte allein, nicht von blueten, nicht auß begirlickeit des fleisch, nicht auß ymandt wirdung, Entpfaen unnd newgeborn werden im') heiligen geiste, durch Jesum driftum vniern bern, ban vberkumpt fie von gote das mutterliche mitleidige berge bu allen geliebten iungern Chrifti, Dann gewinnen alle ware gottes liebhaber und nachfolger Chrifti findtlichen willen bu pr, vnd ernfte liebe, von welcher die gote findt also pu einander vorpunden werden, das das vil minder die gliber Christi, die in gotlicher liebe voreint, mogen purtrendt werben, und einander laffen, dan die kindt Abe, die im blute und fleische voreint fein, das auch den heiben, iuden, und sundern gemein ist, vand ein einfachs faules bandt der naturlichen lieb ift, die boßhafftigen leben nymmer ane gegende, als geschriben steht, es ift ben bogen tein fribe 2), vnud under

<sup>1)</sup> B. in. — 2) A et B in marg.: "Gja. [vij. cap."

den hochfartigen ift stetes gezende 1), auch mogen fie weniger 1) purtrennet werben, bann die auß eigner wilkorlicher lieb auch im hochsten grad als in der Ch vorpunden, dann ab wol die selbige liebe fester ift den andere, dorumb das fie fren erwelet, dennoch ift fie vff den ftandt. off die creatur gebawen, vnnd mag sie pe nicht lenger erhalten, damn der wanckel pres fundaments erleiden kan. Aber die liebe, in der do glider Shrifti vorpunden, ift naturlich, menschen pum menschen, sie ist wiltorlich, fregen pu fregen, fie ift bestendick, off den onwandelbarn willen gottes gegrundet. Diße drifaltige liebe ift der drifaltige ftrick won dem geschriben 3), das er schwarlich pureift, derhalben ist vif erden nicht groffere, nicht stetere, nicht suffere lieb, bann die den glibern Christi ans dem fegen Christi vom creupe eingebildet, auß welcher 4) auch ane umpere vordienst b bergeflossen das wir gots weib, gots iunger sein. Beitter ift auch nicht ungeschickt, den fitten gu gute, difen fegen in vus felb pu werffen, vff das ein pplicher in um felb ab kein ander from mensch lebete, des gotlichen segens nicht mangeln bedurffe. finden wir ein willen, der ist vffs allersunderlichste gotes weib vnnd fumbt pm fo nahen ben, henget pm fo feste ann, das er ein geift mit ym wirdt .). Wir finden vorstandt, wann der selbige in dem gesetz gottes tag und nacht sein vbung unnd betrachtung hat 2), so ift er ber ware junger gottes, warm gotte das weip und den junger mit einander vorpindet, und eins dem andern entpfilcht, fo ist der mensch so vil wes niger norlassen, wie vil er einiger ist, sein 1) gesprech ist mit der got= lichen weißheit, seine liebe hafftet in der gotlichen grundlaffen gutideit, fein begeren fteht im •) himel, seine gante sele klebt ann gote', sein ge= mate schwebt in der hoe, und er steht unbewegt in allen gluckfallen, gerad in allen ombstenden. Zum lepten ist der segen ond des sterbenden Bein gesegnen troftlich bu obermenschlicher oberhebung, bas ban nicht ubel vorstanden wirdt, wan du erkennest, das du den rechten trost nicht finden magit, dn habst dan dich, bein freffte, meinung, tugendt, gnade, mnd werck vorloren. Hore die stym gottes, weip, iunger, worumb nicht Maria, worumb nicht mutter, worumb nicht Joannes, weip, junger, pricht er, Nymandt wirdt egwas auß disem letten beuelh, er hab dan vorlorn das er gewesen ift. Maria was ein muter des fterblichen Sefu, worlor die mutter, und den sun, vnnd wardt ein mutter des gangen miterblichen Jesu mit allen seinen gliden, Aposteln, Propheten 2c.

<sup>1)</sup> A et B in marg.: "Prouer. riij. c." — 2) B. weuigen. — 3) A in marg.: "Eccle. iiij. ca." Sic etiam B. — 4) Sic B, A. welche. Fortasse: welchem. — 3) B. on vuser nerdienst, — 9) A in marg.: "j. ad cho. vi. c." Sic etiam B. — 1) A in marg.: "Be. j." Sic etiam B. — 1) A. seine. — 9) B. in.

Joannes vorlor fich und fandt das weip, fandt fie fein mutter, fandt fich das glid Christi, fandt Jesum sein bruder, fandt die selickeit sein engenthum, fandt got seinen einigen vater, vorlore ben Abam, fandt Chriftum, vorlore die natur, fandt den schopffer der natur, vorlore feinen. fandt gottes geift, vorlore alle gots gaben, fandt den geber felb, vorlore seine, fande gottes werd, vorlore sein meinnung, fandt gottes orbenung, vorlore seine nengung, fandt gottes treibung, vorlore gottes gesichte, fandt gottes geschmad, vorlore erforschung, fandt erfarung, vorlore bie luft, fandt das creuze, vorlore alle menschen, fandt Chriftum, vorlore ben fterbenden Christum, fandt ben lebenden Sesum, vorlore alle trefft vnd wirdung, fand sich got leidendt. Derhalben mocht hnn auch im Paradif nicht baß gefein, vnd nichts troftlichers gefagt fein, weip nymwar das ift 1) dein fun, iunger das ift bein mutter, Ein geiftliche bimlifche geburt, geiftliche himlische mutter, geiftlicher bimlischer fun. ift auch diß herplichste wordt, bises holtselige gesegnen nicht Marie vnd Soanni allein, funder allen die under bem creupe in goth liebe gewesen, auch allen die mit andechtiger betrachtung under bem creupe fteben, mit im 2) sterben.

Das pwelfft Capittel von der endtlichen gelaffenheit.

AB wir taufent iar sucheten, so finden3) wir doch nichts nuplichers. alle widerwertickeit on vberwinden, alles quet ou vberkommen, als gelaffenheit, dan wer das guet laffen tan, der vberkompt fein nommer tein mangel, wer luft fleucht, der findet fie, wer fich bemutiget, ber wirdt erhaben 4). Sich nue bu francker mensch beinen got, ber bo bochste ere gehabt, hat fie gelaffen, vnnd die schmach bes creut erlibten, Der die weldt beschaffen und die himel befessen, hat nicht do er sein baubt in rwe legen moge, die vogel haben nefth, die fuchffe locher, dorinne fie ruen, bas menschen findt bat nicht boruff es sein haubt lege 3). Der alle ding luftig macht, weineth, trawret, pittert vnnd schweift bluet, ber gebenebente ist vormaladeit, der wolgekleidethe ist nacket, der herre ift fnecht, der vnschuldige ist begaler, der gerechte ist vordampt, das leben ftirbt, Die weißheit ift vorspottet, die gewaldt ist genottigeth, bye repnigkeyt ift vormackelth, das geficht ift vorblendet, das gebore verftovvet, ber schmad vorbittert, das riechen vorstendeth, das fulen voller schmerben, die tugendt vorworffen, der got vorloren. Was ist das anders, bann vnmfer got hat ere, nut, luft, gebenedenunge, bededung, herschafft, vnichuld, gerechtickeit, das peitlich leben, weißheit, gewaldt, reinickeit, feben,

<sup>1)</sup> B. ich. — 2) B. jm. — 2) A. finde. — 4) A et B in marg.: "Luce pitif. ca." — 2) A et B in marg.: "Luce, ix. capi." —

boren, richen, schmecken, fulen, tugende und alles peitlich, vber das alles benn gotte aufgepogen, vnnd gelaffen worden 1), Mein got, spricht er, mein gotte, wie haftu mich vorlaffen2). Die follen wir lernen gelaffen sein in dem wenige das wir haben, und fein umb des willen, der alles gewesen, der alle ding gehabt, vnnd vmb vnnsern willen gelassen bat, Der auch ber gelaffenheith byl fo boch gefest, bas es nymandt auff erben erreichen folle aber moge. Bil menschen meynen es sen groß bing, wan man ausgere gaben gottes, reichtumer, wolluste, peitliche ere, vnnd ge= waldt laffie, beren wir keins mit vnns berbracht. Die scherpffer seben, halten die dinge fur nicht, achten allein, vnnd weißlich, groß sein sich felbe pulaffen, vmb gottes willen. Aber ben got, vmb des willen wir vns laffen, pu laffen, ift vber menfchliche gelaffenheit, wir sprechen alle bing werden billich vorlaffen, auff das gotte behalten werde, aber got laffen ift nicht leiblich, ift bitterer, fterder, bann ber tobt, ift hertter bann die belle, Dennoch ift fie auf dem zu vil liebenden herzen Jesu geflossen, von des liebe geschriben 3), dy lieb ist starck als der tod, hertte als die belle. Laf dich, edle fele, laf alle bing und bich, umb des willen, ber alle bing vmb beinen willen gelaffen hat, laß tugendt, laß gnade, laß den sterbenden Christum, Bnd abs gote gefiele, so laß auch den got, so wirstu nymmer gelassen von gote. O gelassenheit, wie gar einig ist bein werck, wie gar groß ift beine frucht, Es kan nicht anders fein, wer es alles left ber vorleurt feins 4), bennoch bleibt die gelaffenheit Chrifti einig, von dem geschriben, mein got, mein got, wie haftu mich vorlaffen, das mag nymaudt sprechen, dann er alleine, derhalben ift er nicht allein von vnsern wegen gelassen, sunder auch vorlassen gewesen, Bnd das ist funderlich, das ift der hochsten liebe werd, vnnd ein bil das nymandt erreichen kann, gelaffenheith mage mann dulben, vorlaffenheit mag ny= mandt, dan gottes sun ertragen, vmb vnsern willen ist er vorlaffen gewesen, domit wir nicht vorlaffen b) werden, vmb unfern willen hat er ben got aufgebogen, auff das wir hne alle peit anpphen, nichts bochers mogen wir vns bu gute geschehen bedenden, nichts billichers bu bedancken 1), das dann wol geschicht, wan wir omb das er vorlaffen gewefen umb unfern willen, gelaffen fein umb feinen willen.

Das riij. 7) Capitel von den letten begirden des fterbenden menschen.

NAch beme) vns got sterbendt gelassenheit gelernet, in den worten, mein gott, mein got wie hastu mich so vorlassen, Folgend peigt er an,

<sup>2)</sup> B. werden. — 2) A in marg.: "Wat. prvij. c." Idem B. — 3) A in marg.: "Can. viij. cap." Eundem Canticorum locum tradit B. — 4) A in marg.: "Joan. rij. cap." Sic etiam B. — 2) B. gelaffen. — 9) B. bedenden. — 7) A per errorem: ri. — 9) A. dan.

bas einem menschen ber gelaffen ift, in todes noten nichts') vortreglicher, nichts nobter ift, ben ber bimlischen erquidung bu begeren. Durft baben nach dem lebendigen brunnen, mich durft, spricht er2), und fie gaben wm in einem schwam essig mit pfop, als er bas schmackte, bo wolt er nicht trincken. Alfo wen 3) nach gotte burftet, bem ift alle andere erquickung effig worden, und er wirdt getrendt von gote, Doch nicht ehr dan sein berbe rechten burft,4) einige begirde nach gotte vberkommen, bu der selbigen haben wir funffgeben staffel boche zu ftengen, die in den funffgeben graden kum Tempel figurirt waren. Die erste stuffen ist, burst ) sein selbs vorleugnung und des geistes armuth.), dorinnen der mensch kindtlich bittet, D herr guetiger got, gib mir, bas ich bein so vil achte, bas ich mein nicht mehr achte. In bisem durfte wirdt nicht allein das leben. funder auch begirde bes lebens vugefchmad. Der andere grad ift hocher, borinnen bu mit Paulo bitteft "), D milbifter vater, gib mir bas mir bie weldt mit aller prer pird ein creup sep, und das geluck ber weldt mir pein werde, Der durst wirdt gnad mit ber gabe des heiligen geiftes. bie man nennet die gotliche kunft, wer die hat, ber ficht bas aller vorstandt yrrig, alle freud auf vnuorstandt bie kommet. Dif bat der gefeben, der fprach ), lachen hab ich fur prthumb geachtet, vund gu ) freude sprach ich, worumb wirst du fo ppicklich betrogen. Die britte ftaffel des durfts gottes ift freud in vorfolgung, dorinnen du bitteft, D bu großliebender got, teyl mir bein leiden mit, bas ichs vmb beinen willen bandbar tragen moge, und entpfinden in meinen alibern. solchem durfte hat der heilige Franciscus sein wunden entpfangen, und die heiligen apostelnn sein in gleichem durfte geschlagen mit freuden vor bem heffigen rathe geftanben 10), bas fur eine groffe ergepliceit genommen, bas fie wirdig worben, vmb Jefus willen bu leiben. Der vierd grad ist begirb nach ber gleichformikeit seins willens mit gottes willen! 1), borinnen man bittet, D bu wesenliche gerechtickeit, ehn regel aller geschaffner willen, 3ch bitte bich mach mir gefallig alles das du wildt, es sen mit mir, aber wiber meine finlideit. In bem vherkompt man gewiß fterde bes geistes, nach ber ruffete Dauid 12) mein sele hat begeret, begird pu haben, nach beiner gotlichen rechtfertigung, mein sele burftet nach burfte. Der funffte grad ist begirbe gote in allen bingen pu feben, borinnen

<sup>1)</sup> A. nicht. — 2) A in marg.: "Soan. pip. ca." Sie etiam B. — 2) B. welchen. — 4) A per errorem: bienft. — 5) B. ftaffel, burft copula ift omissas. Fortasse legendum est: bes burfts ift. — 9) A in marg.: "Math. v. cap." Idem B. — 7) A in marg.: "ad gal. vi. ca." Idem B. — 9) A in marg.: "Eccle. ij. cap." Sie etiam B. — 9) B. zur. — 10) A et B in marg.: "actuum v. capi."
11) A in marg.: "Wath. vi. ca." et "ad rho. viij. c." Sie etiam B. — 12) A in marg.: "98. c. pip. ca." B in marg.: "Palmo cpip."

man also bittet, D bu helles liecht, das auch in der finftere leuchtet 1), du schein der gotheit, der alle creatur burchdringest, vorlenhe mir, das ich nichts sehe, dorinnen ich dich nicht sehe, der durst tringt?) nichts pn= reins, vberkumbt ergeplickeit bes gotlichen porftants, macht ichone leuthe, vortreibt alle madeln, und schlichtet alle rungeln, macht endtlich gottes Der sechste gradt ift begirbe geruets bergen, innerer ftille, bes heimlichen gottes gespreche 3). In der hohe bittet man. D suesser einwoner der selen, du allerheimlichster freundte), gib mir die stille, dorinnen nichts dann du gehoredt wirst, vnnd sprich ein wordt, ein scharpff wordt.), bas die sele und ben geist von einander schnepbe, bas alle fugen purthrenne, bas auch das mard burchbringe, alle gedancken und meinung purteple. Ein solch wort kan nymant reden, dan du allein, und redest es nicht, dan in geheim, wan du es aber redest, denn pufleust by sele als das wachs .), denn vorleurt sie sich selb, denn helt kein fuge mer pur creatur, benn vorschwint all frafft ber tugende, benn vorliesen?) sich alle gebanden, alle meinung, benne vorschwinden Movses und Gelias. und bleibt nymandt dan Jesus allein, nach dem heimlichen wortt durftet ben hochbegirigen vnnd wirdt erquickt in dem geschmack der gotlichen weißheit. Der fibendes) grad ift begirbe, nicht alleine umb gotes willen, sunder auch omb heils willen eines pplichen glides Chrifti zu sterben. In dem durste sprach Paulus .), wer ist krand vnnd ich bin nicht mit ym kranck, wer wirdt geargert, vnd ich werde nicht gebrennet, In solchem durfte bit man, o erbarmender got, o du grundlaß meer der barmbervideit, barmbervickeit bat dich omb aller menschen willen getobtet, gib mir bas ich vmb eins pplichen heils willen dir zu lob und banck fterben moge, vnd wolle auß freyer waal, vngenottet. Der achte grad ist begird bestendigs glaubens 10), dorinnen man also bitten sal, D boe ber reichtumer, der weißheit und funft gottes, des gerichte unbegreifflich, bes wege vnerforschlich, des finne nymandt erkennet, der das leben deiner gerechtideit, borinnen der gerechte lebt'1), vff den glauben gebawet haft, ftercle, mehre 12), erhalt und mache lebhafftig meinen glauben, gib mir licht in meinem hergen 13), pu glauben pur gerechtideit, und baffelbige mit meinem mundt offentlich bu betennen bu meiner felen feliceit. Difer durft wirdt alleheit getrendt durch den trofter, der vns alle war-

<sup>\*)</sup> A et B in marg.: "Math. v. cap." — \*) i. e. quod B habet: trinct. —

\*) A et B in marg.: "Dé. [rrritij." — 4] A in marg.: "Sapi. rvitij. c." Eundem libri sapientiae locum B tradit. — 5] A in marg.: "ab heb. itij. c." Idem B. — 6] A in marg.: "Canti. v. cap." Sic etiam B. — 7] B. versteffen. —

\*) A. sibenden. — 6] A in marg.: "ij. ab cho. ri. c." Sic etiam B — 16] A in marg.: "ab rho. vitj. c." Sic etiam B. — 11] A et B in marg.: "ab rho. t. cap." — 12] mehre om. B. — 12] A et B in marg.: "ab rho. r. cap."

heit nobt pu ber selickeit lernet, und verborgene ding heimlich einraumt'), Der neunde grad ist begirde annehmung der tugendt zu gnaden 2) dorinnen man also bittet. D milber begaber, gnediger bgnader, reicher beloner, von dir hab ich weßen, vormogen und wircken, dir bin ich schuldig, umb das ich entpfangen hab alles, das ich bin und vormag, und thue. Erpeige mir bein anab, und gib das meine werd, die das neitliche nicht wirdig, des ewigen lebens vordienstlich werden. In dem durfte wirt erde zu golde, klein groß, peitlichs ewig. Der gehende grad ift begirde des vordienstes des heyligen leidens und sterbens Chrifti, dorinnen man also biten sal, D vberschwendliche liebe, o lebenmachender tod, o suffiste bitterkeit, o Sesu mein einiger selichmacher, mir biftu geben, mir biftu geboren 3), mir biftu gestorben, gib mir bein leben, bein leiden, bein tobt, mache mich bein glib, beinen mit erben, beinen bruder, nicht auf meinem vordienen, der ich keine hab, sunder auf deinen gnaden, von den ich bin was ich bin, An mir verhage ich, pu dir vnd in dir hoff ich, dir hat gefallen das ich nicht nichts sen, gib einigster liebhaber das ich ewig in deinen augen felig sey. In disem durste wirdt auß des menschen kindt das kindt gottes. Der enlifte grad ist begirde aller wolthat der heiligen criftenlichen kirchen 4), dorinnen man also bittet, D du alleredlifter breutgam, des glauben ftete, des fruchte man= chefeltick, des liebe bestendig, mache mich teilhafftick alles guten, das dir von beiner kirchen gefellet, außerhalb welcher dir nichts gefelt, vnd was ich mit eignen werden vorseumet, werde mir auf beiner lieb von allen bepligen erstatet. In dem durfte wirdt fremde quet eigen, einig taufentfach, steter gewinn, und unputrenlickeit von gotte. Der pwelffte grad ift begird ber bestetigung in gnaden, dorinnen man bittet, D bu einiger erhalter bes guten, bu gewiffer beloner bes beftenbigen werds, bestetige mich in beinen anaben, vorhenge nicht, das ich meh von bir abweiche, erpeige bich mir suessicklich in meinem ende, du suessister gots). frey mich von allem vbel, erhaldt mich, ho ich o) fteh, lig ich ho heb mich barmherpicklich auff, und gib meinem feindt keinen gewalth vber mich, gaß ehr kommen das pil meiner bestetigung in gnaden, dann das dorinnen ich enden sal mein leben. In dem durste wirdt man ehr heilig dan selig, vberkumbt ehr das leben das do ist ewig, dan vorloren wirdt das do ift Beitlich, Wer bifen grad in gottes begirde erreicht, ift ein warer heilig auff erben. Der breppehendt grad ift begirbe Sefum

<sup>1)</sup> A in marg.: "Soan. riiij. c." Idem B.— 2) A in marg.: "Prouer. rvi. c.". Sic etiam B.— 2) A et B in marg.: "Esa. ir. ca."— 4) A et B in marg.: "Ps. c. rviij."— 4) A in marg.: "Ps. rs." B per errorem: "Psalmo ri."— 4) B per errorem: ist.

bu sehen eh die sele vom leibe scheide, borinnen 1) man also bittet, D bu emiger wollust, bu einiger freudenmacher ber selen, porlephe mir ein frolichen blick beiner beiligen porklerten menscheit, ehr ban ich burch ben bittern todt vorlier meins fterblichen lebens ergeplickeit. Alfo bat Si= meon 2), vnd wardt erhoret, Petrus, Jacobus vnd Joannes waren ann pre bett dorpu gewirdiget 1), Also ift vil heiligen offentlich vil mehre woe 4) nicht allen heimlich widerfaren, vnnd ist nicht vncriftenlich pu boffen, das es nymandt vorsagt werde, der mit hocher begirde bisen breppehenden grad erftigen bat. In dem 5) durfte vorlischt alle forchte bes tobtes. Der vierzehend grad ist begirde ane lengern vorzug pu fterben, dorinnen man also bittet, D setiger aller guten begeren, nue laffe beinen knecht im fryde fterben, dan mein augen haben bein beil= macher, bein ) fun, mein erloßer gesehen, Mir geliebt mehre, were es moglich taufent tode zu leiden, dan ane dein frolichen anblick ein einige ftunde zu leben, sterben wil ich, sterben begere ich, nach sterben vorlangt mich, kumme du begerter todt, dann ich begere nichts mehr als dich, ban alleine meinen got. In bem?) durste ist bie lieb vntreglicher, vnd arimmiger ban ber tobt 1), bem leben geheffiger 1), bes vorzugs 10) pu fterben vnleiblicher. Der funffpebende grad ift begirbe ber ewigen rue 11). borinnen bittet man also, D boch begerter, lang gesuchter, tewer erkauffter, nicht gnug erkanter, nicht gnug geliebter, nicht gnug gelobter got, erhore mein gebeth, gib das mich furhin ane beinem erkentnis nichts vor= yrre, an beiner lieb nichts vorhindere, ann beinem lob nichts purftrame, laß mich bich seben, als du bist, lieben als du gut bist, loben als du werdt bift. In disem durste vorschwindt die helle, vorlischt das fegfewer, vorgebt bas leiben, und ftirbt ber tobt, Dan es ift nicht moglich, bas ein mensch dobyn komme, bas er in der hoe nichts lieben, nichts haben nichts bulben moge, ban ben got und hab nicht ben got. Bu dem burfte citirt vn8 got sprechendt12), wen burftet ber komme gu mir, vnd trinde, ban auß bes bauch ber in mich glaubt, werden wasser bes lebenbigen brunnes flieffen 13), wen durftet, der komme bu difen maffern, wer nicht gelt hat der trind vmb funft, dan 14) ich werd 15) im trinden geben von dem brunnen des lebendigen maffers vmb funft, und ich wird fein got, er mein sun sein. Nach dem durste durstet Christum, zu allen

<sup>1)</sup> B. barumb. — 2) A et B in marg.: "Luce. ij. capi." — 2) A in marg: "Wath. rvij. c." Sic etiam B. — 4) B. wot. — 2) B. bljem. — 9) B. beinen. — 7) B. bljem. — 9) A in marg.: "Can. viij. ca." quem Canticorum locum etiam B tradit. — 9) B. heffiger. — 19) i. e. quod B habet: verzuge. — 11) A et B in marg.: "Pe. iij." — 12) A in marg.: "Joan. vij. ca." Sic etiam B. — 12) A et B in marg.: "Eja. (v. ca." — 14) A in marg.: "Apo. rri. ca." Eundem Apocalypseos locum indicat B. — 15) B. wirbt.

bie hne haben, ruffet er ') Esset vand trinckt mein freundt, werdet truncken mein allerliebsten, Den durst vberkumpt ahmand den auß dem kelche den vosser got selber getruncken, auß dem durst den got selb erlidten hat, wer den kelch in dem durst trinckt mag ahmmer vorloren werden.

Das viergehendt Capitel von den wartzeichen ?) das ein mensch sich gum tod gnugsam geschickt hab.

VI leuthe begeren von got langs leben, vff das fi fich baf pum fterben schicken mogen, fragen aber nicht wornnne bie ware schickung pum tode fteh, vand in welchen warzeichen 3) fie erkendt werde, sunder leben nach iudischer ardt, bawen vff pre werd, vff pre fasten, betten, almußen geben, und ber gleichen und halten bo fur, pre langleben feb erforderlich zu ewigem 4) leben, das doch manchem vordamlich gewesen. Es wer beffer, ber mensch sturbe, eh er wuste, was guter menschen werd weren, dan das er einig vortrawen in seine guten werd sepete, vnnd pff seine gerechtickeit epwas bawete. Es ist endtlich beschlossen, und vil mals im beilgen euangelio vorkundet, promulgirt, offenbarlichen aufgeruffen, von Chrifto felb, das got allein sunder, keinen gerechtens) wolle Ach got von bimel, wie lang bleibt in vns bas fteinen hertte iudische berge, wir sprechen, o got frist mein leben bas ich mein sunde gebuesse, das ich frommer, das ich dir angenehmer werde, das sein hubsche lere wortlein, werftu so gerne from, worumb thuest bu es nicht heute, from zu werden, geschicht augenblicklich, bedarff keiner langen beit, ia es mage nicht lange beit dulben, sunde zu buessen, geschicht burch nichts bag, ban burch ein willig fterben, burch welchs auch got alle funde gebueffet hat, do von hort man nicht gerne reben. O menfcliche torheit wiltu funde wol bueffen, so begere der gerechtickeit zu fterben, wiltu from werden, do begere kein beit bu, thues an allen vorpug, wiltu got gefellig sein, fo sepe om teine maffe, wie er mit bir bandeln folle, gib pm fein vil, wie lang er dich leben laffen folle, Bie mochstu got hocher geschenden, dan das du yn nicht so weiße bieltest als bich, bas du seiner erbarmung nicht mehr gebst, bann beiner bepalung, sein 9 gnaben nicht mehr gebst ban beinen bienften. Er bepalt alle menschen ober pre vordienst, vordampt nymandt ho boch er 1) vor= schuldet hat, wie lang gedelftu, wiltu bein sunde gerne bueffen, willige ber gerechtickeit in tob, wilt bus) gerne vil bienen, es ift kein vordienst= licher werd ban vmb gottes willen willig sterben, wiltu gote sunder

<sup>2)</sup> A in marg.: "Can. v. ca." quem Canticorum locum etiam B tradit. —
2) B. waren zenden. — 3) B. waren zenden. — 4) B. zum ewigen. — 3) B add.: in sich selbs hossen. — 9) B. seinen. — 7) A. hocher. — 9) A. wil du. B. wiltu.

wolgefallen, begere omb seinen willen zu sterben, als er omb beinen willen begirlich geftorben ift, nichts mynner sollen wir alle Beit begirig suchen, die warzeichen') die vns gottes barmberzickeit, nicht vnnser wol= that geben, bu erkennen, endliche geschicklickeit pum tobe, off das wir nach Christo sprechen mogen, es ist volkracht. Man lift, das dem suessen liebhaber gottes dem beiligen Bernhardo, der mit andacht und bochftem flenß pflag bu bitten, bas yn got vor bem iehen tode behueten wolde, geschee2) auff ein bett, vorlachet yn der boß geist und sprach, du bist hoch= gelert, und forchst dich so fast por dem unbedachten ieben todt. Es steben siben vers im psalter, wer die lift alle tag 3) mag des schnellen todes nicht fterben. Do Bernharbus fragte, und ber feindt wolt um4) nicht berichten, do sprach er, nue bin, so sprich ich alle tag einen gangen platter, und finde die siben vers, als das der feindt vornamh, nennet er fie pm alle spben, dene sein zwen andere hinzugelegt, von den die off gleichen falb forgfeltick gewesen. Rue falt bu mit nichte bofur balten, das der heilig man, so hochgelert, eincherlen vortrawen in die wort gesetzt, ber wol gewuft hat, bas er ben wordten nicht mehr frafft geben folde, bann pne s) die beplige geschrifft, erfarung, vnd vornunfft bu left, Er begerethe aber bie wordt pu horen, und den fin, dorinnen bie geschicklickett bes gemuets vorstanden, zu erlern, dan es ift geblich eine form der sele, ben und mit der des selbigenn iehen tobt kein stadt bat, und sein sunderlich, die des 1) menschen gelassenheit und hoffnung bu got auffprechen, Buder welchen die im Pfalter die erfte ?) angebeigt ward, borinnen ein mensch seiner werd und leiden ein solchen fride des berbens findet, das yne gedundt, er sep aller bandt ledig, und solle nue nicht in der sunden klage, sunder in gottes lob sein opffer geben. Den sentent gibt ber verß, Du haft purbrochen meine bandt, ich wird bir opffern des lobs opffer und werde beinen nahmen anruffen, geschicht im sterben der heiligen, auch gemeindlich, das sie entlich zu groffer rue des berben tommen, und bfinden teiner anfechtigung mehr, dann sprechen fie den andern verß ), Es ist alle flucht von mir geflohen, und ist nymanbt mehr ber meiner selen schaben suche, bann geschicht bas britte warpeichen.), ein gant troftlich erperiment, das der sterbende mit aanter ficherheit schrevet 10), Bu bir hab ich geruffen, mein herr, vnnd gesprochen, bu bift meine hoffnung, du bift mein portion in der erbe der lebendigen, bann gewindt er ein gangen troft, das er alles gethan habe das in im

<sup>&#</sup>x27;) B. waren zeychen. — ') B. Geschahe. — ') B. alltag. — ') B. jn. — ') B. jm. — ') A et B. bas. — ') A et B in marg.: "Ps. c. rv. " — ') A et B in marg.: "Ps. c. rii. " — ') B. war zeychen — ') A et B. in marg.: "Ps. c. rii. "

gewesen und spricht 1) Es ist ober mich gezeichnet das liecht deins angesichts und hast mein herz erfrewet, dem solget dis trostlich wordt 2), Ich hab gesagt, mache mir mein ende bekanth, und die zal meiner tage; das ich wisse was mir gedreche, und der andere verß\*), Erleuchte meine augen das ich nicht schlaff im tode, und mein seindt spreche, er hab mich obermocht 4), Zeyge mir deine weg und lerne mich deine steige 5), machs im besten mit mir das es die sehen die mich gehasset haben, und werden geschwecht dorumb das du mir geholssen, mich getrostet hast, 6) solch gelassen hossents gemuet im sterben mag sprechen in Ehristo, es ist voldracht.

Das funffpehende?) Capittel von dem legten abschyde.

Wm beschlus sollen sich alle menschen, wn Christus gethan, in die hende des himlischen vaters beuelen, vand gedenden ader sprechen, vater in deine hende beuele ich meinen, ia mehr deinen geist, den du mir entpfolhen dass, dein eigen bilde, dein gleichnis, dorumb du dein bluet vorgossen hast, in deine hende dorauß nymandt hucken ader rauben kan, in deine starcke hende hu beschungen, in deine dende, hu belonen, dann dein bin ich, mach mich selig. Amen.

#### IV. De amore Dei libellus. 1518

Inter libros Staupitianos sine dubio maxime eminet quem de amore Dei scriptor ad Kunigundam principem, Friderici III. imperatoris filiam, Alberti IV. ducis Bavariae uxorem, anno 1518 strenae loco misit: nam sententiarum quas continet et concinnitate et lepore semper sibi multos conciliavit amicos. Testes sunt quatuor vivo adhue Staupitio adornatae editiones, testes quae postea repetitae sunt, imprimis ab Jo. Arndio, testes denique quae factae sunt in alias linguas versiones quarum plures Latinae, una Francogallica exstant. Sed quum neque hae versiones neque editiones istae post mortem scriptoris emissae quidquam habeant momenti ad textum constituendum, ne longus sim prorsus eas negligendas putavi et solas quatuor illas priores editiones respexi. Sunt autem quae sequuntur:

A. "Ein feligs newes Jar | von ber lieb gottes: Gegeben von be | bochgelarten wirdigen hern Doctori Johanni von | Staupit Augustiner

<sup>1)</sup> A et B in marg.: "Ps. itij." — 2) A et B in marg.: "Ps. rrrviij." — 2) A et B in marg.: "Ps. rriiij." — 3) A et B in marg.: "Ps. rriiij." — 3) A et B in marg.: "Ps. rriiij." — 3) A et B in marg.: "Ps. furffeehenden. B. rv. — 4) B. befolhen. — 6) B. beinen.

ordens c. Im zoiti. | Thefus. | Lieb got over alle ding!. | "Inter ultimum et penultimum tituli versiculum videmus imaginem quae Christum corona spinea ornatum manibus pedibusque transfossis ac latere vulnerato iuxta crucem stantem repraesentat; in tabula chartacea, ut videtur, cruci infixa legimus dictum illud Pilati: "ECCE HOMO"; ante Christi pedes prope hominis iam mortui calvam aleae militum cruciatusque instrumenta dispersa iacent, in ulteriore parte gallus stat cantum edens. Complectitur liber 16 folia formae quaternariae quorum singulorum in superiore utriusque paginae margine verbum "Thefus" positum est exceptis fol. Aija ubi "Tefus" et fol. Bitja ubi per errorem typographi "Theius". In fine libelli: "Taufent funffhundert (Thefus) zviij. | Dein bin ich mach mich felig. | B 3 B S | Hatt gedruct Melchiar Lotther au Leppsed. | "

- B. "Ain fäligs newes jar. # Bon der lieb gottes. || "Quod reliquum est spatii tituli imago occupat Deum patrem cum Spiritu Sancto columbina specie induto nubibus involutum ostendens, pia quaedam matrona ad Christum crucifixum supplices tendit manus cui ex adverso serpens aeneus erectus conspicitur. 32 folia formae quaternariae, quorum singulorum excepto ultimo vacuo utraque pagina nomen "Ihejus", aliquoties per compendium scriptum, in fronte habet. In fine: "Taujent fünffhundert (Ihejus) roitj. || Dein pin jch mach mich fälig || BIS (S) (C) || Quo loco haec editio adornata sit, nusquam indicatur.
- C. "Bō ber liebe got | tes ein wüber hübsch en | berrichtung, beschriben burch D. Johan Stau | pit, bewert vand approbiert durch D. | Marstinum Luther, bezde | Augustiner ordens. | "Sub tituli verdis Christus crucifixus cernitur tectus et sustentatus a Deo patre, Spiritus Sanctus columbina specie indutus de coelo devolat; margo circum totus ornamentis typographicis cinctus est. 18 solia sormae quaternariae. In sine: "Getruct zu Basel durch Adam | Betri, Anno M. D. XI. | "D. "Bō der Lie= | be gottes Ain Bunder | Hipsch Anderricht- | ung, Beschriben | Durch D. J. | staupit | bewert und appro- | biert durch Do. Martinum | Luther baide Augustiner ordens. | "Infra tituli verda soliolum quale haud raro in libris illius temporis invenitur; margo circum totus ornamentis typographicis cinctus. 18 solia sormae quaternariae, quorum ultimum nudum. In sine: "Sit nomen domini benedictum | Er hoc nunc et vsq; in seculum. | "quae verda excipit imago Christum crucifixum repraesentans a Maria virgine

Editiones quas modo descripsi quo ordine lucem viderint, haud facile est dictu. Ultimam quidem ex editione C repetitam esse satis luculenter docent lectiones, cuius rei ut unum habeas documentum, cf.

erit, ex libro apparet.

et Joanne apostolo circumdatum. Nec quo anno nec quo loco prodi-

epistolam dedicatoriam: editionem vero Basileensem') post duas priore loco depictas prodiisse ex ipso quem dicunt libri colophone liquet. Sed harum utra alteri antecesserit quum ambae a. 1518 promulgatae sint, unde probamus? Fortasse nonnullis haec argumenta sufficient. Lutherus matri suae exemplar libri apud Melchiorem Lottherum Lipsiae excusum in quo ipse ascripsit: "Menner Lieben Mutter Margarethen lutherum" [sic] dono dedita): mihi quidem verisimillimum est illum matri librum ab ipso Staupitio editum misisse. Neque id negligendum videtur quod Melchior Lotther typographus Lipsiensis iam de morte Jesu Christi imitanda libellum typis exscripserat. Denique editionem Basileensem ex Lipsiensi natam esse nemo potest negare. Quae argumenta quamquam non omnem dubitationem expellunt tamen nos adducunt, ut editionem A archetypon putemus: quod quidem lectiones confirmant, cf. c. 15. An vero alia iam antea adornata fuit nobis ignota? Facile id nobis persuadeatur legentibus Lutheri ad Staupitium litteras prid. Kal. April. 1518 datas (De W. I. p. 102), ubi ille: "Ego sane secutus theologiam Tauleri et eius libelli quem tu nuper dedisti impriimendum Aurifabro nostro Christanno doceo etc.;" nam Staupitii de amore Dei librum hic significari J. Köstlin 3) contra De Wette recte monuit. Sed quum nullum adhuc opusculum ex officina Aurifabri qui Lucae Cranachii pictoris socius fuisse traditur typographica profectum inveniri potuerit, verba Lutheri id tantum velle puto, suis quidem impensis Aurifabrum librum illum edidisse sed non insum formis excudisse. Itaque in textu constituendo meo iure editionem A secutus esse mihi videor, ceterarum in margine inferiori ratione habita.

Restat ut de origine libelli pauca disseram. Stsupitium hoc scriptum Kunigundae principi in annum 1518 ineuntem prospera optaturum muneri misisse, ex epistola dedicatoria editionumque A et B titulis cognoscimus: unde sequitur ut iam 1517 adumbratum et conceptum sit. Initio mensis Martti 1518 iam omnia primae editionis exemplaria videntur distracta esse; nam sic Lutherus a. d. III. Non. Mart. ad Ch.

<sup>&#</sup>x27;) Mihi non alienum videtur quae sit ratio editionis Basileensis hoc loco exponere. In appendice libri qui inscribitur: Gottfried Arnolds unparthepiiche Kirchen- und Reper-Historien, Schaffhausen 1740 tom. I. p. 1540. not. m. editionibus A et C iam commemoratis legimus: "Noch eine andere Edition ist 1518 in 4to, aber ohne ort heraussommen; Born mit einem Kupfer: "Ein völliges neuwes [sic per errorem] Jahr von der lieb Gottes" und ist dasselbst des Autoris nahmen ganh ausgelassen; es hat aber voru jemand hinein geschrieben, daß Easpar Schwendseld die mittlere Edition corrigiret, und daß diß büchlein aufs neue 2 mahl gedrucket sehn, qua ex nota quis non intelligit quam insignivi littera B editionem describi? quae quum ubique sere cum A consentiat, media illa editio esse non potest, sed quae secundo loco nominatur editio Basileensis multum a Lipsiensi discrepans a Casparo Schwenckseldio correcta esse dicitur. — ") Asservatur id exemplar in bibliotheca regia Berolinensi. — ") In libro: Latters Eheologie, vol. I. p. 212.

Scheurlum Noribergensem scribit (De W. I. p. 96): "Quam vellem de nu o apud vos excudi libellum de charitate r. p. vicarii nostri, editum recentissime et Monaci declamatum; nos enim esurimus et sitimus valde". Quae verba non solum quanti Lutherus hoc scriptum fecerit nobis testantur, sed etiam produnt ubi et quo tempore quae eo continentur mente cogitata primum enuntiata sint. Certum est enim Lutherum loqui de Staupitii concionibus anno proximo Monaci habitia: quaeritur igitur quando et quamdiu hic ibi fuerit. Incunte vere a. 1517 eum Noribergae commoratum esse iam supra p. 14. 15. cf. p. 49. 50. docui. Pridie Kal. April. Ch. Scheurlus ') in epistola ad Bartholomaeum Usingensem data scribit: "Is (sc. auctor libelli aeternae praedestinationis i. e. Staupitius) populo nostro Cantica commentatur mira mehercules ut assolet dexteritate. — Ego quotidianus eius compransor sum utorque supra modum familiariter". Non dubito quin harum de Canticis concionum particula superstes sit illud summarium, and p. 36-39 in lucem protuli: quae concio quum inter epitomas ultimum locum occupet (nam quae sequuntur singula sunt dicta et praecepta) opinionem nobis excitat Staupitium Noriberga, ubi eum etiam postero die 2) invenimus, haud ita multo post discessisse. Recte quidem; nam a. d. XV. Kal. Maias Scheurlus ad Jo. Eckium litteras mittit quarum exordium: "Quum dedissem d. Staupitz meo conjunctissimo litteras ad te perferendas, redditae mihi sunt tuae". Eckius illo tempore Anglopoli versabatur, quae urbs in via qua itur Noriberga Monacum sita est: Monaci autem postea Staupitium ad populum conciones habuisse, ex Scheurli ad ipsum epistola a. d. VII. Id. Jan. 1518 data satis coniici potest, ubi eum obsecrat, ut iterum apud Noribergenses verbum Dei concionari dignetur, qua re totum populum maximo sibi sit devincturus beneficio, et pergit: "Scimus te quoque apud Monacenses et Saltzburgenses benigne foveri et excipi". Idem docet eiusdem epistola postero die ad amicum cuius nomen ignoratur missa, ex qua haec afferam: "Omnia (Noribergae) d. Staupitz resonant: quotidie iubeor illum salutare et rogor, ubi agatur, quam belle valeat, quando venturus, num praedicaturus sit hanc quadragesimam, num sibi amantiores sint Monacenses aut Saltzburgenses aut etiam quivis alii? ingenuo promittentes, si quod honorum genus omisere, se liberaliter cum fenore etiam recompensaturos, modo redeat, modo non tardet, modo praedicet hanc quadragesimam, ne se neglectos censeant". Fieri non poterat ut Noribergenses sic loquerentur nisi Staupitius Noriberga relicta cum omnium plausu etiam Monaci et Salisburgi') concionatus esset. Id igi-

¹) Quae hic afferuntur, vid. in libro cui titulus: Christoph Scheurl's Briefbuch, vol. II. — ²) Cf. Burkhardt Suther's Briefwechsel. p. 5. — ²) Hinc patet quo iure Grimm in dissertatione saepius laudata p. 121. not. 7. Hansizio confisus sit quem secutus putat, Staupitium ante colloquium Lutheri cum Caietano mense Octobri 1518 Augustae habitum Salisburgi non versatum suisse

tur exploratum habemus, eum post Kal. Apriles et ante diem XVII. eiusdem mensis Monacum profectum esse: quando autem inde redierit, ex Lutheri epistolis apparet. Ineunte enim Maio exspectat eius in Saxoniam adventum (De W. I. p. 55.); sub medium mensem Staupitius scripsit sese maturius venturum (De W. I. p. 57.); postridie Id. Julias Lutherus Jo. Lango litteris nuntiat: "Reverendum patrem vicarium iam tres septimanas exspectavi sed nunquam certius quam hodie; ex Hertzberg venturum eum¹) praesumpsi". Unde facile nobis persuadere possumus, si non prius, at mense Junio Staupitium Monaco revertisse. Sed haec hactenus: ipsum opusculum reddam.

#### Thefus 2).

\*) DEr durchleuchten hochgebornen furstin, Frawen Kunigunden, gebornen Erpherhogin zu Osterreich, Pfalhgrafin ben Reinh, Herhogin inn Ober vnd Nyder Beirn 2c. 4) Meiner gnedigsten frawen. Wunsch ich bruder Johannes von Staupis Augustiner nach meinen\*) armen gebetenn vnnd dem das got guts in mir wird \*), Ain frolichs, saligs newes Jar.

Ich nym zu herhen hochgeborne furstin, das dis ellend leben mit so vnhalich vil triebsal, vmbtreibung, veruolgung. Auch iammer ?) vnd wee, ersullet ist, darinnen nit des babstes. nit des kaisers, nit des priesters, nit des volcks, nit des edlen, nit des vnedlen, nit des alten, nit des iungen, nit des reichen, nit des armen, nit des hubschen, nit des vngeschaffnen, nit des weisen, nit des vnwipigen, nit des frummen, nit des posen, vnnd zum ende s) nyemandts verschont s) wirtt, trag dasselb leisdend vnd mitseydend zemiltern, oder gant hintselegen mit wortten vnd werden 12) angeheigt, Ia mit seinem todt versigelt hat, Nemlich die liebsein 13) vder alle ding, vnd sy zehaben verpstichtet, vnd verpunden, das dennocht 14) vntterweylen wenig sunden werden die den selbigen geen 15).

nec in Matth. Langii cardinalis consuetudinem venisse, cf. etiam Lutheri ad Spalatinum epist. De W. I. p. 131. — 1) Sic coniicio pro "etiam". — 2) C. Vorred. D. Jo. von staupis. D. Borred. D. Johan. Staupis. nomine "Ihelus" omisso. — 2) Epistolam dedicatoriam quae sequitur etiam C. L. W. Grimm p. 118 reddit, Latinis litteris exscriptam, sed lectiones editionis D saepe archetypo praeserens. — 4) "2c." om. D. — 2) D. meinem. — 9) B. wirstt. — 7) B. Ad, jammer. — 1) C. vnd zu letst. Sic etiam D. — 9) C. D. geschont. — 10) A. rag quod erratum B corrigit. Pro verbis trag — untsepend C: pederman muß mit syden besummert sein, D: pederman muß mit sepen besummert sein, idem Grimm sed quod de prima editione annotat a vero abhorret. — 11) C. D. Grimm seder non habent. — 12) C. D. Grimm add; hat. — 13) C. Remsich sine steb die do ist. D et Grimm: nemsich seine steb die da ist. — 14) C. wie weit seider pro das dennocht. Idem D et Grimm. — 14) C. D. gon.

Derhalben 1) hab ich mir furgesetzt vnd beschlossen, von der gottes liebzlichen lieb zeschreiben, vnd dasselbig. E. F. G. der ich wolt alle ding zu gotlichen freuden dienen, vntterthanigster meinung zupeschreiben, demutigs sleiß pittend, E. F. G. wol es zu gnedigem gefallen annemen vnd mir mein torheit nicht verargen. Den ich pin von dem hochgepornen Fursten weylend herzog Albrechten E. F. G. gemahel meinem gnezbigisten herren, hochloblichs gedechtnus, genugsam verursacht, das ich aller herren 2) vnd frawen von beyrn bis in mein grub 3) getrewer diener sey. Damit pit ich mich beuolen seyn.

4) Anno M D (Thesus) rviis. Dein pin ich mach mich selig. B I B S

### \*) Got ift vber alle bing lieblich .).

DB pemandt gedecht wie er anzangenn mocht, das got ober alle binng lieblich sen, Des frag ift verantwort, Go er allein zu berben nymbt, das got got ift, vnb also nit alleinn aller volkommenbeit vol. junder die volkommenheit felbst?), inn welcher, durch die, 1) aus der alle polkommenheit ist, fleust, vnnd aufgebet. Das ehr auch selbst die liebe ift, ber nicht lieblichers mag begriffenn werbenn.). Ja bas ehr bie lieb ist die alles lieblich mache 10) auff das sy felt 11). Felt sy auff benn beklichenn feindt, auff der stadt 12) wirt ehr einn lieblicher freundt. Felt sy auff die grausamme finster, einßgangs 13) wirt sy das wunnickliche liecht. Felt in auff nicht, so mueß es gleich epwas, vand was 14) gut werden. Bnd ift vnmuglich, bas vnlieblich sep, bas vonn got geliebt ift. Es begrenfft auch ein veglichs bert, das difer lieb sonderlich nichts lieblichers ift, vnnd nichts vnlieblichs aus pre fliessen fun 18), Darumb bas fpe Die selbst bestendige wesenliche lieb ift, die in ir 16) selbst gut ift. Unsere lieb nymbt prer17) quethe mass von des geliebten 18) quete. Ift 19) gut wann fo etwas guts liebt, Peffer, fo fo einn beffers liebt, Allerbeft wen

<sup>1)</sup> C. D. Grimm: Deßhalben. — 3) C recte habet aller herren sed verbialler duae syllabae parvo spatio disiunctae sunt, unde D perperam: all leer herren. — 4) C. D. Grimm: end. — 4) Pro tribus qui sequuntur versiculis C et D nihil nisi: M. D. pviij. Sic etiam Grimm. — 3) C add: Anfang blies trostlichen büchlins von der liebe gottes. Sic etiam D. — 6) C. D add: Capitulum, j. — 7) C D. add.: ift. — 9) C. wölche, vnd D. wöllyche, vnnd. — 6) der nicht — werden] C. vnd mag on sein lieb nichts lieblichers werden. Idem D. — 10) C. D. macht. — 11) C in marg.: Merd waß trefftiger wirdung die göttlich lieb hat. Sic etiam D. — 12) C. D. als balb. — 13) C. einswegs. D. sins weegs. — 14) C. io etwas. D. Ja etwas. — 15) C. D. mag. — 16) B. jne jr. — 17) B. jrerer. — 19) C. D add.: dings. — 19) C. D. Sp ift.

sy bas hochst guet liebt, vnd ist boß wann sy liebt was nit gut ist. Sy sall aber bennocht auss gut ober auss boß, nichts bestmynder. bleybt lieben lieblich vnd sueß in im selbst, Macht daruber treglich vnd leycht, das on sy zetragen schwer war. wo nit. ganz untraglich. Nun wie mocht den die hochste, beste, vnuerkerliche, stette, trewe, ewige lieb, die got selb ist, vnlieblich, sawer vnd hert sein?

Got fol vber alle ding geliebt werden .).

ESeb °) got, sprechen Moyses vnd vnser herr Ihesus, aus ganzem herzen, aus ganzer seel, aus ganzem genuet, aus allen trefften vnd vermugen, vber alle ding. das sein wir zu leisten gote aus dem gepot schuldig, Darumb das ehr vnser got ist, dem wir auß lieb alles widergeben sollen '), das wir sein vnd vermogen, herz, seel, gemuet, trefft, vnd sterct, haus vnd hoff, wisen') vnd acter'), weyb vnnd kindt, brueder') vnd schwester, vatter vnd mutter vnd beschlissisch '1) nichz außzgeschlossen, auch vns selbst, zum todt vnd zum leden, zum himel vnd zu der hell. Dis sind surwar schwere werck, Dennoch mag sy ein vderliedliche lieb seicht vnd sues machenn. So den '2) nun vnser got wil von vns der gestalt gewircht haben, vnd wil das selbst nicht aus trauzigem sonder frolichem gemuete zu danck habenn, darumb schafft er vns die lieb sein '3) vder alle ding.

Wenn got nit vber alle dinng geliebt wirt, So ist er nit als got glorificiert 14).

\*\*El menschen sein endtlich darzu beschaffen das sy got loben und eren, und yn in sich 12) selbst großmachen und gloristiciern sollen mit herhen, wortten und werden. Nw ist kein weg, darin das herh und der will gote sein engne, sonderliche, hochste ere geb, den in dem, das es in seiner lieb rue, unnd yn umb nichts anders den sein selbst willen lieb 16), aus gangem 17) herhen, seelen, unnd gemuete, yn seiner gotlichen vollommenheit gang und gar gesettiget 18), und von aller anderer lieb erlediget 19). Welcher aber goth liebt umb seins nut willen, oder etwas zeytlichs, der sept die creatur sur den 20) schepffer, und beraubt got seiner

<sup>1)</sup> C in marg.: Die lieb macht alle ding lycht, — 2) D. deftermynder. — 2) B. wär. C. D. wer. — 4) C. io etwan. D. Ja etwann. — 4) C. D. add.; Capi. ij. — 4) C. D. hab lieb. — 7) C in marg.; Was wir sein vad han, sollen wir got wider geben. Sio etiam D. sed hon pro han — 4) C. D. add.; oder matten. — 9) B. C. D. äder. — 10) B. brüeder. C. D. brüder. — 11) C. D. zu letst. — 12) C. D. den om. — 12) Pro sein C. die do ist. D. Die da ist. — 14) C add.; Cap. iij. Idem D. — 15) iin sich] C. dy jnen. D. dey jnen. — 16) C. lieb had. Idem D. — 17) B. ganzen. — 16) C. D add.; werd. — 17) C in marg.; Get soll vmb sich selbs geeret werden und geliebt. Sic exiam D. — 26) C. D. dem.

glorien, seiner hochsten ere, vand macht vm das zu got, das nit got ift. Den was das bert am bochften liebt, das eren 1) als got, es rede ber mund sonst ober so von got. Wer weiß2) nicht, das einn driften menich ber bemt 3) sprech, seinn weib wer sein got, aber seine kindt, aber quet x. sum feur vorurteilt wurd, so er darinne verharret, wer ficht aber nicht in teglichen werden, das got so gemeinlich dem guet, den wollusten, ber zentlichen eere nachgesett wirt, das es zuerbarmen ist. 4) teren ist ben vas um namen nicht, in der tat aber villeicht nichts weniger ben gewesen. Auff bisen tag 1), o guettigister got, bett man in ber driftenheit tue, pferd, golt, filber, holy, und bergleichen an, als ben ben benden por 1) taufent iaren gescheen. Wie wol man spricht ?): Batter vnfer der du bift in den hymeln. Das ware anbeten ift in dem lieben, nicht in ben worttenn, wer liebt ber bett, wer nit liebt, ber bet nicht. ivrech er auch taufent pfalter, Wer got liebt, ber bient got, wer yn nicht liebt, der dient om nicht, ob ehr auch einen berg auff den andern trueg. DBmb bes willen mag ben menfchen nicht nuters geschehen, benn bas ip zu ber liebe gottes gereitet, gebogen, und gefurbert werben, Sonderlich in disem ellend, da vnn8 vilmals an lieben.) vorbindern nottburfftigleit, ber wir nit vmbgeben 10) mugen, nupbarleit ber wir vnns ichwerlich perkephenn 11) funnen, vnier angeborne schwachbeit der sich nyemandt selbst erledigen tan, ober bise kommen bin zu der welt oppigkeit, des bosen feindts arge lift 12), bogheit, vnd mechtideit.

# Got ober alle bing liebenn kan einn mensch von dem andern nit lernenn 13).

Die bing die nit anderst den in einer entpsintlicher experienz oder erfarung erkant werden, mag ein mensch das ander nit lernen, Ryemandt mag als pr wisset<sup>14</sup>), denn andern sehen, horen, riechen, schmeden, verssuechen, oder empsinden lernen, vil mynder lieben, frewen, betrueben, vnd dergleichen, die man ehr versuecht vnnd empsindet, den <sup>16</sup>) sicht. Dem nach hat Danid gesprochenn: Bersuecht vnd secht das der her sues sey. Man mag wol von <sup>16</sup>) der sichtbarkeit der farben vnd geschicklikeit der guten augen vnderricht geben, doch mit nicht sehen leren. Also kan

<sup>1)</sup> B. eerts. C. eret es. D. eeret es. — ") C. weißt. Idem D. — ") C. iesund. Idem D. — 4) C in marg.: Buder den christen ist vil abgöttery. Idem D, sed postremum verdum scribit abtgötterey sicut etiam cum B in textu. — ") C. 3u diser zyt. D. zu dyser zept. — ") A. C. D. von. — ") A. sprich. — ") C in marg.: Die menschen soll man fürdern zu der liebe gottes. Sie etiam D. — ") C. liebe. Idem D. — 10) C. D. entgon. — 11) C. zverzyhen. D. verziehen. — 12) B. argelist. — 12) C add.: Cap. iiij. Idem D. — 14) C. D. wissen. — 15) C. D. weder. — 16) Omnes edd.: vor.

man von der volkommen guete gottes vnd der erzeigung seiner lieb vil sagen, das auch loblich ist. Deßgleichen mag man von des willens engenschafft, von reinikeit des herzens, von gutem gewissen, von vngebichtem ') glauben reden, wie paulus sagt: Die lib ist das ende des gebots, aus reinem herzen, gutem gewissen, vnd vngedichtem ') glauben. aber liben ') mogen wir mit nichte ') an einander ') leren, vil mynder vber alle ding lieben, Souder behalten das deme beuor, ders') herz in sepnen henden hat, denn willen in seinem gwalt, zuwendenn wohin vnnd wie er wil.

Got vber alle bing lieben mag nyemandt von ym felbst lernenn?).

ES ist pe nicht on, die naturliche verstentnis ) mogenn sich aus erkentnus der creatur erheben in gottes verstandt und seiner ewigen frafft und gotheit, 9) sy beschliessen 10) auch nicht vessers sein 11) ben got, wen in aber blenben in der beschawlikeit, und steugen nit ab zu difem got, pringen auch gots volkommene gute nit wirdlich fur, als es geschehenn muß, wen das\*) erkentnus lieb gevern ober erweckenn fol. Derhalben 12) spricht Paulus: 13) Db sy schon got erkennen, so glorificirn sy doch ine nit als got, sein ime auch nit danckpar, daruon kombt yn solche 14) erkantnis zu groffem nachteil, in bem sonderlich, das sy kein entschuldigen behalten, das sy auch in iren gedancken per werden und verschwinden. Mer das pre herzen finster werden, und also finster, das sy gottes ere bie hm allein zugehort, nemlich die lieb ober alle ding, der creatur ge= benn, von des wegenn left 18) sy got yn fund und schandt fallen, und schmecht sy mit vnnaturlichen sunden, auff bas sy ben lon prer prrung empfahen, und die weil sy das 16) war erkentnus gottes nit geachtet 17), vberaibt sv got in verkerten synn, das sy von einer sund in die andern fallen, und thuen, das gang unthuglich's) ift. Der halben 19) wer went20) treglicher, das ein mensch got nit erkente, ben das er ben erkenten got nit alorificirt als got, nit ober alle bing liebt alls got.

<sup>&#</sup>x27;) C. vngestifftem. Idem D. — ') C. vngestifftem. Idem D. — ') C. lieb han. D. sieb hon. — ') C. D. gar nit. — ') Omisso an C. D. ein andern. — ') D. der. — ') C add.: Capi. v. Idem D. — ') C. M ift also das vnsere natürstiche versteutuussen. Sie etiam D. — ') C add.: darzu mögen. D. dar zu mügen. — '') C. D. add.: das. — '') C. D. sep, — \*) C. D. die. — '') C. D. Deßhalben. — '') C D. auß gotes erkentnuß sol man got soben. D. auß gotes reliqua ut C. — '') C. solche. D. sollyche. — '') C. D. sast. — '') C. D. dest. — '') C. D. achtent. — '') B. vntäuglich. C. D. vntüglich. — '') C. D. Darumb. — '') C. D. vis.

Got vber alle ding lieben mag man auß dem buechstaben ber heiligen geschrifft uit lernen ').

ABH dem altenn testament lernen wir die geschribne gebot gots. finden auch darin weißliche unterrichtung wie die selben sollen gehalten Mer was bem menschen guts auß ber felben haltung, was nachteils2) und schabens aus prer obertrettung widerfar. Wen wir aber die pflicht mit den werden vergleichen, so wirt augenscheinlich, das wir berfelbigen nue keins gehalten habenn, das wir allenthalben mit funden beflect fein. Wir begreiffenns) baruber, bas nyemandt bas gefet halten mag, er libe ben got4) vber alle bing, vnnb bas vns ber buechftab baf= selbig keinerlei weis geben mogs), den erwuechs die liebe gottes vber alle dina auf bem buechstaben des altenn gefet, fo liebet got nyemandt als fast als die iuden die des buechstabens vol steckenn. Aber nie nicht bat das gesetz zum volkommen pracht, das ist eben zu der lieb gottes vber alle bing, die des menschens e) hochste volkommenbeit ift. ?) Dem nach gebiert ber buchstaben bes alten geset anders nicht, ben erkentnus ber pflicht, das man 1) die gepot halten mueß, erkentnus der funde. das man fp vbertreten hat, erkentnus des vnuormogens das man fv nit halten vermog ), erkentnus der ewigen pein, die man darumb leyden muen. daraus entspringt forcht, wenter vermag der buechstabenn nicht, defibalben todtet er als Paulus spricht, macht nit lebendig, zaigt bie francheit, macht nit gefundt, offenbart bie fund, macht schwerern fal, allein ift ein troft barben, bas unter bem buchstaben ber genst vorborgen ligt, das das allt gesen schwanger ift und treat Eristum, durch den die gnade got vber alle bing zelieben geben wirt. Die bifen gepft funden haben, vnd Christum ym geset verborgen erkenen 10), den ist die geschrifft zu nupbarer lere vnd, alls Paulus sagt, zu troste kommen, vornemlich in deme, das fo ben der francheit die sterckung, ben dem tod der natur bie lebmachung ber gnaben funden 11), burch Shesum driftum vniern hern, in welcher 12) sy auch got ober alle ding lieben ond das gesetz vol= kommenlich verpringen mogen. Aus dem allen sehen wir, das der buch= staben ein schreckung ist von der natur zu der gnad, von sich 13) selbst jum geist, inn beme wir zu got rueffen: Batter, vatter, vnb werben gotes vber alle bing begierig 14). Des gleichen ift auch der buchftab in bem newen testament ein morder der selen, und groffer den der buechstaben bes altenn, barumb bas ehr ben 18) got vil lieblicher angeiget,

<sup>&#</sup>x27;) C add.: Capt. vj. Idem D. — ') D. nach tapl. — ') C. D. vermerken. 4) C. er hab bann got lieb. Idem D. — ') C. D. mag. — ') C. D. menschen. —
7) C in marg.: Merd eben was vß bem buchstaben konpt. Idem D., sed pro vß habet auß. — ') man om. A. — ') C. D. vermag. — ') B. erkent. — ') C. D. sinden. — ') C. D. sinden. — ') C. D in marg.: Das new gesat nach dem blossen buchstaben hilfst nit zum heyl. — ') den om. C. D.

als den der vns erloft bat, vmb vnfer willen mensch worden, gelitten. gekreubigt, gestorben, begraben ift, dauen wir uns une ober alle ding qu= liebenn auff das hochste schuldig erkennen. wir richten uns auch und billich zu groffern sunden und vordamnuß, wen wir nach go vnaussprechlicher aroffer empfangner barmberpigkeit gottes undanctbar beleiben unnd fundenn. Dis und der gleichenn bringt ber buechftab bes newen teftaments. vnnd todtet. Bund ob ehr schon Christum in die augenn bringt, vnnd sein lere in die ornn, weil') er boch ben geift Christi nit vermag in das hern zubringen, bient ehr allein zu schwererm todt. Die iuden betten Christum inn augen, in ben orn, vund inn benben, sy betten aber benn geist Chrifti nit ym herhen, barumb waren sy verdamlicher ben die heidenn. Bil mehr woltbat betten sp von pm den sonst von pemandt, bennoch liebten in vnn nit auffs hochste ber vnn auffs bochst Also findestu auff bifen tag2), bas vilmals3) die Christum am meisten auff der pungen haben, finden pnn selten pm herpenn, dem folget4) das in yn andern leuten geben, wie jy pnn haben, auff die pung, nit yns bert, lernenn vil von ym reden, aber wenig lieben, dauon das arme einfeltige volck nit wenig an seinem 3) besten verbindert wird.

Die lieb gotes vbr alle ding kombt in keinen menschen, der heilig geift fen ben vor darinn .

Where herhen werden ') durch gossenn (spricht Paulus) mit der lieb von dem heiligen geist, der vns geben ist, der geist des hymelischen vaters, der geist Christi, wer den nicht hat, der ist nit Christi, yme ist auch vnmuglich got vber alle ding zeliebenn. Derhalbenn' ist') die erste, die 'o' hochste und groste begnadung '1' der außerwelten seel, das got sein wonung yn yr macht. Also geschicht, das alle mal die wesenliche selbstendige lieb die got selbst ist, ehe in dem menschen ist, den sein engne lieb, oder etwas das gut genennt mag werden, und helt sich eben mit cyner yglichen frummen seel, als mit Maria '2' der gepererin gottes geschach, das '1's) sy got empsahen solt yns gemuet und in den leib, wie wol nit in gleicher hoch, inn der geistlichenn empsahung Eristi, da '4') die innafraw fraget wie man tragend '1's) wurd '1'o), und von wem, wen die ordenung der natur nit gehaltenn wurdt, ward yr und allen

<sup>1)</sup> C. D. bieweis. — 2) C in marg.: Bil hand christum im mund aber nit im herhen. Idem D, sed hond pro hand. — 2) C. D. offt. — 4) dem folget] C. vh wöschem kompt. D. auß welchem kompt. — 3) B. seinen. — 9) C add.: Capi. vij Idem D. — 7) werden om. D. — 9) C. D. Dehhalben. — 9) C. D add.: diß. — 19) die om. C. D. — 11) C in marg.: Die höchste begnadung gottes ist sein inwonung. Idem D. — 12) B. Mariam. — 13) C. do. D. da. — 14) C. D. das. — 15) C. D. tragen et add.: vnd schwanger. — 16) C in marg.: Wie die sele entopsacht vnd gebyrt. Idem D.

beiligen seelen die unterricht"): Der heilig geist wirt von oben herab in dich 2) kommen, und die frafft des allerhochsten wirdt dich umbschettigen, als sprachs) er: Gin kind gottes wirt nit aus ben plutenn, nit aus flehichlicher begyrt), nit aus dem willen des mannes, fonder allein aus gote gevorn. Inn welcher gepurt vberkombt bie feel gotliche frafft, zeuolpringenn auf ber lieb gottes alle bing, alle gepot. Derhalben 1) follen wir alles, das auts vnnd beiliges von vns geschicht, niemandt den got allain zuschreiben, ber ebnig aller gutten fruchte) in vns vater ift. Wie auch der engel wenter unterricht gebenn hat, sprechend: Was beiligs aus dir geporn wirdt, fol gottes find genent werben 7. D felia. und mer ben felig, ift ber menfch, in ben ber heilig geift von oben berab gestigen, in dem die selbstendige wesenliche lieb, die got selb ift, pre wonung hat, yn ym wachsfen fur vud fur gotliche frucht"), er wiß es ober wiß es nit, ben ber heilig geift fehret nit .). Vepundt gibt er in vns bewegung des porens, auff das wir schelten das ehr wil gescholten baben. Schier bewegt er vns zu freudenn und ichimpflichen wortten, damit wir ergeplikeit machen benen, die er wil getrostet haben 2c. Bud macht vns algo 10) vilmals 14) in dem seine fruchte 12) vnd kind, barinnen wir besorgten seine feind worden sein. Bil vil fruchte 13) vnsers hails wirct er in vns, ber wir gant fein wiffen tragen. Mochten wir in aber ber gftalt in vne felbft feben und flar erkennen, bas were recht felig fein auff erbenn. Im hat aber geliebt und wolgefallen umb unfere verdienst willen, verborgen yn vns zusein, als Dauid gesprochen hat: Er hat die hymel unttersich gebogen und ift herab gestigen, und die bundle ift untter seinen fussen bliben, unnd ehr hat die finster !4) seine verbergung vmb fich ber 15) gefest.

Auß der einwonung 16) des heiligen genstes entspringt erstlich bas licht bes driftenlichen glaubens 17).

DAS die heilige geschrifft nit wircklichen seligen verstandt gewindt<sup>18</sup>) aus ausserer lernung zu erreichen die lieb gotes vber alle ding, Hat vns vnser herr Ihesus christus selbst bescheiden, da er zu <sup>19</sup>) seinen liebsten iungeren sagte:<sup>20</sup>) Ich het<sup>21</sup>) euch vil zusagen, yr mugts aber yhund nit tragen, gehe<sup>22</sup>) ich nit hinweg, so wirt der heilig geist nit kommen, gee<sup>23</sup>)

<sup>1)</sup> C. D. vuderrichtung geben. — 2) in dich om. D. — 3) R. spräch. C. D. sprech. — 4) C. begyrt. D. begird. — 3) C. D. Deßhalben. — 6) B. frücht. — 7) C in marg.: Fruchtbar ift die sele, in der der heilig geist wonet. Idem D. — 6) B. frücht. — 6) D. mit. — 10) D. all so, quae lectio ex C prosecta est, udi aş versiculum claudit, so sequentem inchoat. — 11) C. dich. D. dych. — 12) B. früchte C. D. frücht. — 13) B. C. D. früchte. — 14) C. D. singlernuß. — 15) her om. C. D. — 16) C. D. inwonung. — 17) C. D add.: Ca. viij. — 19) B. gewing. — 19) 311 om. C. D. — 20) D. sagt. — 21) B. hiet. — 12) C. D. gon. — 22) C. D. gon.

ich aber von hinnen, so wil ich yn euch schiedenn. Wen der selb kombt, der wirt euch alle ding lernen, vnd der dingen, die ich sag, einen heimslichen verstandt geben. Aus den augen mueß christus ins hert, aus dem fleisch in den geist geen '), sol er anderst seliglich erkent werden. Darumb verzeicht²) ehr sich selbst der frucht seiner ausseren werstandt spricht Paulus, das seine vnd anderer aposteln lere nicht sep, wo got nit selbst yns hert lernt. Es mag auch mit nichte d got zu der hochstenn lied gnug liedlich gezeigt'd werden, er offenbar sich den selbst yns hert. Derhalben dient er an allen zwersel in die seele, von der er wil ober alle ding geliedt werden, sich selbst, das licht in der dunckel', in welchem sein liedligkeit vnd freundsschafft durch einen sesen vnyweysfenlichen glauben gesehen wirt, Ehe denn wir was recht sey gewest dunders ein pur lauttere gnad gotes.

Der mensch wirt nymer in hoffnung getrostet, den der geist gottes nit selbst trostet. 9

ALler trost diser welt ist vnnuge 10) und ler, Alles vertrawen in der 11) creatur versurlich, derhalben 12) verslacht die geschrifft alle die in hrer 13) eignen oder frembden erschaffnen kresst vertrawen, und also hren trost in der creatur suechen. 14) Der recht trost auss erden rast und ruet in dem, als Paulus sagt, das wir vns in hossnung ruemenn der glori der kind 12) gotes, Das ist das wir vnzweisenlich vertrawenn, wir sein kinde 10) gottes, zu der ewigen glori versehen, auß dem allein kombt das wir vns gemeidt duncken 10) in vnsern 18) lenden, dauon hernach. Solchen trost mag kein creatur geben, es mag in auch nyemandt verdienen, ehr muß allein von dem heiligen geist in vnsere herz gegossen werden, von des wegen nennet Christus den heiligen geist den troster, als deme 19), dem allein trosten pustet, allein hossnung zugeben engen sen, die auch ehe den kein 20) verdienen hm menschen ist, vnd mag schlechtlich kein sach haben, den ennig denn21) barmherzigen willen gottes, 22) die selbsstendige

<sup>1)</sup> C. D. gon. — 2) C. verzygt. — 2) ausseren om. D. — 4) C. uymer. D. nimmer. — 5) C. angezeigt. Idem D. — 6) C. D. Darumb. — 7) C. in die dundelheit. Idem D. — 6) C. gewyst. D. gewist. — 6) C add.: Capitulum. ir. Idem D. — 10) B. ode. — 11) C. D. die. — 12) C. D. Darumb. — 12) C. ire. D. jre. — 14) C in marg.: Warian vuser warer trost stot. Idem D, sed stat pro stot. — 12) C. D. sinder. — 13) C. D. sinder. — 14) C. D. sinder. — 15) C. D. sinder. — 15) C. D. sinder. — 16) C. D. sinder. — 17) B. gemaidt dunden. C. gemeidt dunden oder glorieren. D. gemeit dunden oder glorieren. — 15) C. D. vos allem. — 21) B. denn avnig den. C. dann den eynigen vnd. D. dann den ainignn vnd. — 22) C. D add.: vnd.

wesenliche lib, die got selbst ift. ') Demnach grundet sich die hoffnung in keinem weg auff die lieb die wir zu got haben, auff die werd die wir 2) gote thuen, Sonder fy grund sich auff die lieb die got zu vns hat, auff die werck die got in vns wirckt. Das hat der heilig Paulus ym hoben geift, den er von got empfangen, gant bedeutlich aufgesprochen. Denn's) nach dem er den romern von dem troft der hoffnung geschriben het, seget er on mittel hinzu, von wem sy her kem, und sprach, bie hoffnung verhonet nit, darumb das vnsere herpen durchgossen sein mit ber lieb vom beiligen gepft ber vne gegebenn ift. Mit nichte mag. bem menschen spotlich sein, das hm aus der vnaussprechlichen lieb gottes in dem gutumbt das ym der beilig geift geben ift, burch bas verbienen, nit seine, sonder drifti, als schrifftlich nachuolget. In bisem beuilet vnns got sein lieb, bas er vmb vnfern willen gestorben ift, ba wir nach ber peits) bennocht sunder warnn. Die weyl ehr nun vns alss) sunder so hoch geliebt?), das ehr vnns dem hymlischenn vatter versonet hat, da wirs nit beghert habenn, wie mocht es benn gesein, das wir pepundt also ver= funet nit selig wurden, doch in seinem, nit in vnserm leben, den gewiß= lich mueß alles leben auß einem leben fommen, wie alle todte aus einem todt hergefloffen fein. Aus bem allen volgt 1), das vns vnfere werd nicht ben troft geben, das wir durch fy die hoffnung vberkommen, fy geben aber ein troftlich vermueten bas bie hoffnung in vns fen, Gleicher weis wy ein igliche frucht yrn baum zeigt, dauon sy herkommen ift. In bifem verftandt fpricht Petrus, das wir fleis haben follen, unfere verordnung ) vnd außerwelung zu der ewigen feligkeit gewiß zemachen burch autte werd, die wir thuen. In der feelen helt es fich 'o) ber ge= stalt , wen der heilig geift in pr ift, als wen das waffer aus dem fels entspringt. Eritlich muß ym fels maffer feinn, fol es anderft vberfich berauß quellen. Volgend 11) muffen die quel einen brunnen machen, sollen anderst fluß 12) baraus geben 13). Derhalben 14) wie die flus zum brunnen leitten, und die quel zu dem vorborgen 13) maffer, alfo fuern rns die gutenn werd zu dem brunnen, darinn glaub, hoffnung vnnd lieb entspringen, und die selbigenn bren zu bem innern verborgnen maffer, ju dem heiligen geift, der die felbstendige wesenliche liebe gottes ift. In bisem 16) gleichnus fueret got das hendnische wenb 17) von dem wasser,

<sup>1)</sup> C in marg.: Merd war vff sich die hoffnung grünt. D. merd warauf sich die hofnung gründt. — 2) D. add.: zu. — 2) A. Dem. C. D. Dann. — 4) C. D. Es mag nit. — 2) C. noch zu der zyt. D. noch zu der zeit. — 2) C. D. add: die. — 7) C. D. sied gehabt hat. — 2) C in marg.: Gewiß sein wir nit, aber ein verdrüwen sollen wir han. D. gwiß sein wir nit, aber ain verdraunn sollnn wir hon. — 2) Omnes edd.: vordrung. — 10) C. D. add.: in. — 11) D. volgen. — 12) B. siis. C. D. siis. — 12) C. D. gon. — 14) C. Darumb D. Darum. — 15) D. verdorgnen. — 16) C. D. diser. — 17) B. weyble.

bas fo auß Jacobs brun schepffet '), zu dem maffer, bas got felb ift, bas ein entspringender brun wirdt durch ben glauben, die lieb und hoffnung in das ewig leben, Bnd weitter in allen guten tugenden auffleuft. ben ber beilig geist ift bas verborgen wasser, glaub, hoffnung und lieb find die quell, die den brunnen machen, die tugentlichen werd find die fluß. Also sichstu pu bem2) beschlus, das kein aut werd in vns kompt. ber beilig geift fen ben vor") barin, wie oben gemelt.). Wen er-) aber in uns ift, so ift er das lebendig masser, das do in uns ein springender. brun wirdt in das ewig leben, durch glaub, lieb und hoffnung. Denundt vernymbstu wie glaub, hoffnung vnd lieb in vns gegoffen werbenn, in bem das der heilig geift, das lebendige waffer, sich aufgeust pns hert und gebort so, die dar nach wenter in tugenden auffliessen, und machen so offenbar Erstlich ben, die sy haben, volgend auch den andern, die pre werd seben, vand entlich als die fluß nicht ein vrsprung der quell, die quel nit ein vrsprung des vorborgen waffers fein, mogenn auch ?) die werd nicht des glaubens, hoffnung vnnd lieb 1), Lieb, hoffnung und glaub) nicht der einwonung 10) des heiligen geiftes priprung senn.

Die lieb in vns zu gote wirt geborn auß der offenbarung der lieb gottes zu vns. 11)

NIcht mag erbocht werden, das baßer 12) lieb gebern mog, als gegen lieb, darumb wirt goth in dem auffs lieblichst offenbart, wen sein vnaussprechliche lieb zu vns, zunil groß angeheigt 13), vnd yns hert gebildet wirt, darinnen vns der hymlisch vatter, noch veindten 14), seinen einigen sun yns sleich, yns sterblich leben, yns leyden, yn todt geben hat, Aber solliche offenbarung, anzeigung vnd einbildvng yns hert, mag von nyemant, den von got allein, der das hert yn seinen henden hat vnd den willen nach seinem gefallen neygt, beschehen. 12) Christus, vnser her, ist der sels, der der lieb seur gibt 16), vnd gibt es doch nit, es werde den mit dem sesten ensen auß ym getriben, Christus ist auch der sels der wasser gibt, doch nit ehe, bis er geschlagenn wirt mit der rueten mohsi. Sein leben, sein leiden, vnd sterben geben kein zuntseur, sy werden den mit der ewigen, vnbruchigen 12), steten, vesten lieb gottes,

<sup>1)</sup> C in marg.: Der heifig geift ift bas lebendig wasser. Idem D. — 2) C. D. jum. — 2) vor om. D. — 4) C. D add.: ift. — 5) er om. D. — 6) D. springen ber. — 7) C. also auch mögen. D. also auch mügent. — 9) C. D add.: vrsprung sein, pub. — 9) C add: mögent. D. mügent. — 10) C. D. inwonung. — 11) C add.: Capi. r. Idem D. — 12) B. paser. C. D. böser. — 12) C. D. anzeigt. — 14) C. darinnen vns seinen sprenden der hymlist vatter. D. darinn vns seinen seinden der himlisch vater. — 15) C in marg.: Christus ist ein sels und gibt sewer und wasser. Idem D. — 16) der do gibt der siebe seür. Idem D., sed da pro do. — 17) D. vnbranchigen.

in der ehr bestendiglich unwiderruefflich aufserwelt hat, die der ewigen freud besitzer sein sollen, beruert von dem beiligen geift, sonst bilfft kein flopffen, und engundet tein feur, es fall ben untterfich in ben rechten fobenden1) zuntter, bn die felen2), die bm goth von ewigfeit furgefest bat zubegnaben, zubeheiligen, vnd felig zumachen. Schlag funft wer bo wol, fo gibt ber fels kein feur, und fecht ber punder 3) nicht 4). Wen aber got benn fels ins bert bes aufferwelten schlecht, so gibt er feur. als den wirdts) die todte tolen lebendig, der schwart zundters) goldtfarbe, vnnd der falt brant leuchtend vnnd brennend un lieb, die von gottes lieb enhundet ift. Also entspringet lieb aus lieb, aus ber lieb gottes zu vns vnfer gegen lieb zu gote. Der fels gibt auch nit waffer, ben mit ber rueten mopfi geschlagen, Chriftus wirt nit anabenfluffig, auffs bochft lieblich, und freuntlich, in dem das ehr gegeisselt, gekront, verspottet, und gefreutiget ift, Sonder in dem, das in der barmbertig got ?), der rechte mopfes, der das geset der lieb gegeben hat, aus lautter lieb zu vns geschlagen bat, auff bas nicht, den lieb auß ym flies, vnd vnsere berben burchflies, burch ben beiligen geift, die felbstendige wesenliche lieb, die got felbst ift, und uns vor allen gnaden und gaben an allers) vnfer gerechtigkeit gegeben ift. Darauf fich beschließlich eruolat .). bas got ober alle bing lieben 10) ein pur lauttere gnad ift, ober alle onsere funft pnd vermogen, pber alle pniere werd pnd verdienen.

Die lieb gottes vber alle binng wirt nit allen geliebten in gleicher hoch gegeben. 11)

GOt vber alle ding lieben, ift seliglich lieben, wen<sup>12</sup>) aber auch in der seligen lieb hoher vnd nydrer, mer vnd weniger stadt haben, Ist nicht vergebens oder vnnug, eben vonn der selbigen vntterschid zugedencken. Man nennet, als ir vil mals <sup>13</sup>) gehort, epliche in der lieb gottes vberalle ding ansaher, epliche zunemer <sup>14</sup>), etliche volkommen, vntter welchen <sup>15</sup>) die ersten weniger, die andern mer, die dritten am meysten got lieben. Doch lieben sy yn alle vber alle andere ding, den wo sy etwas gotte mer oder gleich liebeten, wer yr lieb billicher gottes haß, darinnen man ym seiner <sup>14</sup>) rechten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) B. fähingen. D. fahendun. — <sup>2</sup>) C in marg.: Die sele ist das zunder göt licher liebe. Idom D. — <sup>2</sup>) D. zundel. — <sup>4</sup>) C. nichts. — <sup>5</sup>) C. D. vnd als bald werden. — <sup>6</sup>) D. zundel. — <sup>7</sup>) C in marg.: Wi das wasser götsicher gnaden vs christo stüst. D. wie das waser götsicher gnaden aus Christo steüßt. — <sup>5</sup>) C. D. sn alle. — <sup>6</sup>) C. Daruß entliche volgt. D. darauß entliche volgt. — <sup>10</sup>) C. lieb han. D. lieb hon. — <sup>11</sup>) C add.: Capi. zj. Idom D. — <sup>12</sup>) C. dieweis. Idom D. — <sup>12</sup>) C add.: hant. D. hond. — <sup>14</sup>) A. zunemen. B. zuenemer. C. D. zunemende. — <sup>15</sup>) C in marg.: Die ansahende, zunemende vnd volkommende han got vnderschilch sieb. Sie etiam D, sed hond got vnderschilchie. — <sup>10</sup>) D. darinn man im seinen.

ewnigen eren nicht gundt, den gottes lieb 1) gesprochen: Es lest sich stro, hew, und holz, gold, silber, und edelgestein2) ausst den sels dawenn, aber das sundament last sich nit verrucken. Christus mueß christus bleyden, got mueß als got ober alle ding geliedt werden, das ist das sundament aller lied unnd gutten3) begirde, unnd ist allen waren liedhadern gemein. Das aber 4) untterscheid, mer und weniger, hoher und nyderer, geliedt wirt, entspringt auß dem das die liedliche erzeugung gottes wirckt nit in form wie die natur yr hochstes vermogen3), sonder mer ader weniger wie der heilig geist wil, unnd wo, unud wen er wil. Dem nach ist nit allein got ober alle ding liedenn gnad, sonder auch ein yhlicher grad der lied gnad.

Wie der anfaher got vber alle ding liebt.

DSe liebligkeit gottes yns herz gebildet, so hoch das der mensch got vber alle ding lieb gewint?), bringt gewislich mit yr²) verdries alles, das wider got ist, aller todtsunde, und sonderlich der hossart, darinnen man sich neben oder vber got zusyzen untterstehet. Welches den geschicht, wen ²) man sich gote gleich ader mer liebt, ¹0) sy bringt demutigkeit in eren, sy bringt messigkeit in lusten ¹¹), sy bringt forchte, nicht wie sy die knecht zu yren herren ¹²), sonder wie die iungen kinden ¹³) zu yren vettern haben. In yn¹²) ist vermischung forcht mit der lieb, yn yn¹²) ist vermengung ¹³) heitlicher und hymelischer begirde, sy lieben neben got vil ding, darumb erhelt sich ire guete nit den in dem, das die lieb gotes, das¹³) die hymelischen begirden surdringen, und got wiewol mit andern dingen, doch mehr denn andere ding, geliebt wirt¹²). Derhalben¹³) felt der ansaher in vil leßliche sund, auß dem wolgefallen zeitlicher nug, zeitlicher ¹³)

<sup>1)</sup> C add.: hat. D. hatt. - 2) D. ebelftein. - 2) C. D. guter. - 4) C. D. Das er aber mit. - 1) B. ir bochftes vermögnn. C. nach ir bochften vermogen. D. nach ir höchstun vermugen. - ") C. D add.: Capi. rij. - ") B. gewingt. - ") C in marg .: Die lieb gottes duldet fein jund by ir. Idem D, sed ben pro by. -9) C. D. fo. - 10) C. D add .: Stem. - 11) B. lufftun. C. luften. D. liften. -12) C add : han. D. hon. - 12) C. D. finder. - 14) B. In juen. C. In ju. D. in in. - 14) B. in inen. C. in in. D. in in. - 15) C. vereinigung. D. veraini. gung - 10) C. D. vnd. - 17) C'in marg.: Der anfahender felt offt in teglich fund. D. der anfaber der felt offt in taglich fund. - 18) C. D. Defhalben. -10 A. auß dem molgefallen zeitlicher nut, zeitlicher auf dem wolgefallen zeptlicher nut, geitlicher. B. auf bem wolgenallen geitlicher nut, geitlicher auf dem wolgefallen gentlicher nut, zeitlicher. C. vg bem wolgefallen zeitlicher nut, und vg bem wolgefallen geptlicher. D. auß bem wolgefallen zeitlicher nut, und auf bem wolgefallen geitlicher. Verba auf bem wolgefallen geitlicher nut, geitlicher in autographo typis subjecto totum versiculum videntur effecisse quem exceperunt quae sequuntur, sed typographi oculus in eundem aberravit, unde in editionibus A et B eum bis legimus: quod erratum C et D minus festive correxerunt.

cere, vnd wollust 1), vnd behende 2) forcht, vnd kluchte 3) zeytlicher schaden 4), schandenn, vnd vnlust 5), hat auch vil nevgung zu todtsundenn, sundete gernn, der widerhalt ist alleinn die 4) freundtliche liebliche gottes empfindung ym herhen, Die lieben vber alle ding geburt, vnnd erhelt, ist gnad 2).

Bie ber zuenemer got vber alle bing liebt .).

ES geschicht etwan weyter, das fich got vonn hymel noch freundt= licher pns berg thuet, und ennundt den willen der maffen, das er nicht allein ) vebundt vne 10) vber alle bing lieb hat, sonder auch alle andere bing zu gottes lieb brauch 11), alle bing pn fein lob orbene 12). Disem ift mer gelegen 13) an dem, wie er gote wolgefall, den wie im die sunde 14) mififallen. Welchem geben wirt 15) folcher geftalt zulieben, ober auff bas ich bas red, in welchem ber heilig geist also liebt, bem volgt an mittel die lieb ber 16) gerechtifeit, fterct bes gemuets, miltes berp, fur= fichtige handlung, vernunfftige anschleg, und der gleichen was zum vberfichstengenn furbert. ich hab gefagt, das der mensch, so hoch mit gotlicher frundligkeit berurt, liebe 17) pn sollicher wenß, oder der henlig genft liebe yn ym alfo, Auff das nyemandt fein fteigen ym felbst zuleg, sonder gothe zuengne. Gleicher weiß wie chriftus seinen iungern, ia vns allen gesagt: Wen pr fteben werbet 18) vor den funigen und richtern, so gedenckt pni nicht nach wie vnd was pr reden wolt 19), in der ftundt wirt euch eingegeben 20) was pr reden solt 21), den pr sept nit die redner, sonder der geift meines vaters redt in euch. Dis fint die wort der ewigen warheit. Ift nw war das der nit redt den wir sehen die zunge vnd die lippen22) bewegen, horn23) sein stym, schmeden seinen abem21), Barumb folten ben wir nit goth die lieb engen laffen, der wir in vnfern herpen empfinden? Die bewegung ift des heiligen geiftes, die empfin= bung ift vnfer, wie in einem gleichen, bas tuplen eins andern ift 25), bas lachen vnfer. Auß bem erscheint, das des gunemers lieb mit pren nachuolgenden tugenden, wie des anfahers, anad ift.

<sup>&#</sup>x27;) B. wollūst. — 2) C. D. vubchende. — 2) B. stüchte. — 4) B. schäben. —
2) B. vulūst. — 6) A. B. der. — 7) C. Diß stebhan über alle ding, und waß uß ir geborn wirt, und vssenhaltung in der steb, ist luter gnad gottes. D. Diß stebhan über alle ding, und was auß ir geboren wirt, und aussenhaltung in der steb, ist lauter gnad gottes. — 2) C. add.: Capi. riij. Idem D. — 2) C. D add.: asso — 10) C. got. D. gott. — 11) C. braucht. D. brucht. — 12) C. ordenet. D. ordnet. — 13) C in marg.: Wer soll man sich bekümmeren mit der sieb gottes, dann mit begangnen sünden. Sie etiam D. — 14) B. sündun. C. D. sünde. — 15) C. D add.: in. — 15) der om. D. — 17) C. D. sieb hat. — 15) C. D. ston werdent. — 15) wost om. C. D. — 20) C. jn gegeben. — 21) C. solsen. D. solsen. C. D. athem. — 23) C. sist eins andern. Idem D.

Wie der volkomne got vber alle ding libt 1).

DEr wirt volkommen genent, dem fich goth so lieblich, so fruntlich, so sues einhilbet 2), das im wirt 3), es 4) set nicht den got, nicht lieblich benn got, ein folder menich wirt um felb ein groffer vn= luft, pnb baffet dis leben, seneth sich nach bem todt, damit in nicht an lieben 3) hinder. Derhalben 9) flieffen wunderwerd aus pm 3), die got mit der lieb in pm wirdt. Er hat freud, frid vnd rue, in bekummert weder hymel, noch hell, weder engel, noch teuffel, weder freundt, noch Er haffet vatter und mutter, wend und kindt, brueder 1) und schwester, ia auch sein eigne seel, verleurt sich gant und gar in bifer welt. Item er vbergeet) wal ond engne wirdung, ond gewartet allein was got in pm sprech, vnd wirdt 10), in gangem 11) gehorsam, vnd volkommen gelaffenheit, vnd lebt eben als lebt er nicht, bes genft flebt 12) also fest ann got, das er ein geist gesprochen wirt, in ym hat forcht tein ftabt, arbeit tein beschwerung, lenden ergepligfeit. Wem mogen wir aber so groffe wunderbarliche vebung zuschrenben? Dem menschen? bas fen ferr von bem driftenlichen gemuet. Got got ift, felbst felb, ber wirder, der beplig geift ift das feur das den menschenn gar vertert, vnnd big 12) zu aschen 14) verbrent, Ja gang vnnd gar zu nichte macht, auff bas er allein alles in allen bingen blepbe 15). Huet sich trewlich ein valiche feel das in pr nicht wirdlichs gebe in folden fellen, Frem fich nicht bestminder 10) in prem frummen liebsten got, der in aus pr on fich gepogen, vnnd in feinem geift zulebenn begnabt bat, Bescham fich bennocht ob sp die fruchte17), so aus gebachter hochster lieb erwachssen in yr hab, ob in ber baum 10) fen ben got gepflangt hab, ben was got nicht pflangt 10), das wirt außgerewt, wirt verworffen, wirt verbrent. Derhalben 20) ift ber seelenn pflicht auff zwey bing zumerden 21). Gins bas fy nit an gut gebanden, wort ober werd fen. Das ander, bas in fich nit wirderin, sonder vom beiligen geist gewirct erkenne, bem volgt22) als Paulus schrenbt, die kindtheit gotes, den die der geift gothes wirdt find gotes kindes), und mogen nit funden, als Johannes fpricht.

<sup>&#</sup>x27;) C. D add: Capi. xiiij. — ") C. inbilbet. — ") C. das jn gedundt. Idem D. — ") B. alls. — ") C. D. an der lieb. — ") C. D. Deßhalben. — ") C in marg: Die indrünftig lieb gost thut wunder werd im menschen. Idem D. — ") B. drüeder. C. drüder. — ") C. D. über gat. — 10 B. wird. — 11) C. D. ganzer. — 12) C. D add.: vnd hafft. — 13) B. vnnz. — 14) C. D. äschen — 15) C in marg.: Die frücht götlicher lieb sind got zu zuschriben. D. die frucht götlicher lieb sind got zu zuschriben. D. die frucht götlicher lieb sind got zu zuschriben. — 15) B. päum. D. dom. — 15) A. pflanz. — 26) C. D. Deßhalben. — 21) C in marg.: Zweyer ding sol sich slugen ein liebhabende sele, Idem D, sod sleissen pro styßen. — 22) C. D add.: nach. — 22) C. D. tinder.

Wen pre geift haben gezeugnus vom heiligenn geift, das sp kind p gotes sein, gotes erben, miterben vnsers herren Jesu christi, wer das?) gezeugnus hat, der kent seine werd nit sein, sonder des heiligen geist sein, dem zu sunden vnmuglichen ist, vnd darumb nymbt er sich ganz ber natur?), vnnd bekent sich der gnadenn kindt.

Die grad der lieb gottes vber alle ding haben vntter sich 4) selbst ein ordenung, sy werden aber nit alle mal von got gegeben in der selbigen ordenung. 4)

Bom vnuolkommen stevget man naturlicher ordnung zu der volkommenheit, und wirt nit groß, das nie klein gewesen .), wo der natur genge gehalten werden. Wen aber die volkommenbeit von frembden kombt. und ein frene gab ist, so steet es ben dem der sy gibt, wie hoch oder wie niber er fy geb, ben ber einem taufent gulben auß frenhem willen gibt, ber mag pm zum ersten einen, zum andern zehen, zum britten hundert geben, und alfo nacheinander. Er mags auch wol umbkern, und jum ersten hundert, darnach zehn, darnach ein geben, ober auch all taufent auff ein mal, wie es ym geliebt und luft. Went den ?) got vber alle bing lieben ) ein frene gab des heiligen geiftes ift, fteet ) eben ben got am nyberften ober 10) hochsten bie selbig zugeben, vor aber nach, ober auch zugleich in allen grabenn, wie es pm wolgefelt, vnangesehen bas ber anfahender 11) lieb in fich felbft geringer, ber zunemer beffer, ber volkommen die best ift, pm ift gleich als leicht einen sunder augenblicklich vollommen zumachen, als ein anfaher, wie er ben vilmals gethan bat. Warlich 12) wern 13) die bueffen 14) Pauli 13), Petri vnd marie 16) mag= balene volkommene werd, ym hochsten grad ber lieb, barinnen Paulus in dritten hymel enpuctt, Petrus fueffe zeher floffet 19), vnd maria Dagbalena ym frib pres herpens gotes fueg brudnet, wiewol bueffen ber anfaher ift. Es befynnbet auch manch mensch in ym selbst, bas es in bem abtritt von funden sich vnnb alle welt lassen mocht 10), das ist ein werd ber volkommenenn lieb, vber zwen ober brey tag barnach, beschwert es fich eines fleinen verzephens des geringenn guets, ober einer 10) ftindenden wolluft, das ift der anfahender 20) gebrechlich werd. Bilmals

<sup>1)</sup> C. D. kinder. — 2) C. dise. D. dise. — 2) Si recte B; A per errorem: ber antur, unde C et D perverse dar für. — 4) C. D. vnder jnen. — 5) C. D add.: Eapt. rv. — 9) C. D add.: ift. — 7) C. D. Die weil nun. — 9) C. lieb han. D. lieb hon. — 9) C. D. stat. — 10) B add.: amm. — 10) D. ansahen der. — 12) C in marg.: Die buß Petri vnd Pauli zeigt an hohe sied. Idem D. — 12) C. D. waren. — 14) B. püessen. C. D. duß. — 15) B. Paul. — 16) D. Maria. — 17) B. statia. — 17) B. statia. — 18) C. eines. D. ansahen der.

tragen wir ym anfang ein zentner 1), das gehort ben zunemern 2), in ber volg nit ein pfunt das ist den anfahern zu gering. Brfach bifer voranderung ift, das wir nit in vnfer, sonder in des allerhochsten frafft tragen, die gibt er vns wen vnd wie vil er wil, nach seinem, nicht nach vnserm gefallenn, barauk erscheint die torbeit der menschen, die mit irer authat sich unttersteens), got nach prem gefallen zubewegen. Die in prer betrachtung in selbst got lieblich und fruntlich machen wollen, und got au fich 4) mit prer frumteit locken als man den fperber zum af locket. Dije nemen 5) solcher gestalt ber barmberpifeit gottes iren geburenden portrit, gotes gerechtigkeit iren epgen brachtt und tragen befleckt baberne) zum marct, wollen goldt mit vnflat bezalenn, aus prer gerechtigkeit selig werden, vand brauchen sich pre torbeit zunerfechtenn?) der beiligen lerer fpruch ), ber ) fy noch nit verftanden haben. Sein auch nicht wol an den die pn pre torbeit nit 10) nachsprechen. D torbeit, vnd torbeit vber torheit, yrren in der hal der sternen, hoch 11) des hymels, tieffe des meres, und bergleichen, Ift kleiner schad 12), in den dingen aber prren, die zu der seligkeit gehorn, ift untreglicher nachteil, unnd sonderlich in ber lieb, denn wer in der lieb prret der prret in allem das zu der feligfeit not ift. Wer aber darinnen nit prret, der mag in nichte 13) bu der seligkeit notturfft irren. Wolt got die bucher wern alle verlorn, darinnen vns die menschen haben gelernet tugent wirden, und wer allein die lieb funden, fo thet geder man was er folt. Nachdem fy aber allein auß gottes erzeigtenn lieb berfleuft, geschicht zu mererm mal 14), bas wir burch vufer toben und wueten nach pr, und felbst an prem suessen 15) ge= ichmack verhindern, Welchen man denn am mehlten entwfindet, wen man schwengt, und hort einwerg 16), wen man den mund auffthuet, und gewart 17) der hymelischen speiß, wen man weder wol noch vbel wircket, und gewarttet der wirckung des heiligen geiftes. In folder geftaldt horet Dauid was got in im sprach und vernam 18) frid, Thet ben mundt auff, vnd got erfullet pnn, Schweig 19) vnd hoffet vnnd empfandt genft= liche fterdung, benn bas almechtig worth, Spricht ber weiß, Kombt

<sup>&#</sup>x27;) B. zenntun. — ') C. D. dem zunemer. — ') C. vuderstan. D. vuderston —
') C. D. jueu. — ') C. D. add.: mit. — ') C. D. hubsen. — ') C add: mit. Idem D. — ') B. C. D. sprüch. — ') C. D. die. — ') uit om. C. D. — '1) B. höch. C. D. höche. — '') C in marg.: Irren an der selen seligseit ist groffer schaden. Sie etiam D. — '1) in nichte C. D. uit. — '1) B. geschicht zu merer mal. C. D. geschicht dick. — '1) A yrer suessen. B. jrer suessen. C. irer sussen. D. jrer sussen. — '1) B. gewartt. — '1) In B syllada ges solii dit alteram paginam claudit, alteram verdis statht horet Dauid was got in im sprach vud omissis vocadulum vernam inchoat, unde apparet editionem B post A typis esse exscriptam. — '1) C. Schwig. D. Schwyg.

nit herab von den koniglichen stuellen, lest sich nicht horem, so lang bis alle ding in der still sein. Deßhalben ist beschließlich ') nach der still des herhens vor andern dingen zuarbeiten, die gebetlen, deßgleichen andere ausser vnd ynnere vbung in rue zustellen, auss das man das heimliche gottes gesprech horen mog, vnnd seine liebliche beruerung empsinden. Der gestalt verstestu 2), wie sich vnser frummer goth etwan erschleichenn lest, aber nymmer erlaussen, wie du 3) auch von der gotlichen braut 4) geslesen, da sy ym bette lag, vnd kein verlangen nach yrem breutgam het, sonder mer in seinem 3) anklopssen verdries trug, Do thet ehr sich freunntslich zu yr, da sy ym nachliess, da slohe ehr von yr.

Die grad der lieb gotes verandernn sich nach dem willen der selbstendigen lieb gottes.

GDt vber alle ding liebenn, ift darumb ein beftendig werk, das es der gestalt alleheit bleibt als lanng der liebhaber in der rechten lieb bleybt, doch nit alweg in gleicher hoch, sonder mer ader weniger wie es got bem ?) geliebten menschen nuber sein erkent. Paulo bem ward die anfechtung des fleisches s) gegeben, auff das yn die hoch der heim= lichiftenn offenbarung nicht erhueb. Dem schecher wart gewißheit bes paradif, flarer verstandt, das er ein findt der samligkeite) wer, und ein frolicher todt geben, auff das unn die tieff seiner sund nicht untterdruckte. Schier 10) rueffte 11) Paulus: D ich vnfeliger mensch wer erledigt mich vonn bem leub des tods, das ift einn ftym des anfahers, Bald horft du yn behertet 12) sprechen: Ich bin gewiß das mich weder todt noch lebenn, weder hymelisch noch hellisch, nicht gegenwertigs, nicht kunfftigs, nicht fo ftarck, nichts fo boch, nichts fo tieff, und entlich kein creatur ift, die mich vonn der lieb gottes scheiden mog, das wer 13) einn volkommen wordt ber volkommen lieb. Also geschicht auff bisen tag 14), das got in einer ftund, ia in vil furperer zeit, die grad der lieb in vns veran= bert. Pepunt empfinden wir in vnns volkommene erhebung des ge= muetes, mit ganger gelaffenheit, bald erschrockens hert, vnd fluchtigen willen, und vil nahen in dem felbigen augenblick widerumb troftliche beherpenheit, vnd gang fect, truglich, menlich furnemen, das wir als Dauid sprechen: Ich vertram zu got, vnnd gebe ein schweis vmb all

<sup>1)</sup> C. D. entliche. — 2) C in marg.: Man mag got etwan erschlichen, aber nit erlauffen. Idem D, sed erschleichun. — 3) C. do. D. da. — 4) C. D. gesponß. — 5) C. D. seinen. — 6) C. D. add.: Capi. rvj. — 7) A. D. de. C. ben. — 6) B. steisch. — 9) Sic A et B; C. säligkeit. D. seigkait. — 10) C. D. Darumb. — 11) C. rieff. Idem D. — 12) C. D. geherhet. — 12) C. D. ift. — 14) C. D in marg.: Die grad der lieb werden bald in vos von got verendert.

mein feindt 1). Demnach ist ein mensch auff biser erbenn nit bestendig in keinem grad ber lieb, sonder stengt vber sich und unttersich. wie yn ber heilig geist zeucht. Wepter ist, und2) nit on fondern troft, zuwiffen, das die lieb die got zu vns hat, weder zu, noch abnymbt, vnd vilmals wie wol an vnsern verstandt, als den s) unser allerbestes wirdt, wen Wir find auch zum merermaln 4) pm wirs am mynften empfinden. am suffesten, wen ehr vne bitter bundt, bie auff bifer erben, ba fich fein gotliche lieb mer zu vnferm verdienst zengt, ben zu freuden, im hymel ist die stad, da sich got alleheit zu freuden erzeigt, nicht auff erben. Wenl 5) ben 6) nun mer verdienst ist in armut, ben in reichtumbern 7), mer in lepben, ben in wirdenn 1), mehr in weinen, ben in lachen, mer in hunger, ben in settigung, mer in gemeinschafft bes lepbens, ben inn gemeinschafft bes troftes, erzeigt sich bie lieb gotes bie groffer zu vns, wen fy vn8 flag.), iammer, vnb leyben puschickt, ben wen fy vn8 sueffet. Darumb ob wol empfindung des geruetenn hergens, die den volkommenen aufteet, suffer ist, bennoch ist ber quenemer lieb, barinnen fich got qu fterclung des gemuetes erzeigt, zuwordienen nuper 10). Anserm beil ift vber bis zu vil pepten zutreglicher!), bas wir an vnfern frefften verzagen, ben in unfern arbeiten vertramen. Derhalben 12) enzeucht uns offt got gnebiglich auch die lieb der zuenemer, und iagt uns in erkantnus unfers vnuermogens in forcht, in veryweifelung an vns felbst, damit wir wie bie kleinen kind zu ym als dem epnigen erloser fliehenn, vns zu nichte 18), vnn allein groß machen. Wan das geschicht, so kombt uns aus groffer lieb gottes ber anfaher 14) lieb zu groftem 15) nut, vnd 16) empfinden fouil groffern trost zu gote, wieuil wir mer an vns verzagt werden, vertrawen vus gar nymer vnfern frefften, vntterfteen 17) vns nit mer zu ftreptten, sonder seben allein auff die erene schlangen am holy, wie es in der figur trostlich furgepeigt ist18), da die kindt10) von israhel in der wuesten von der schlangen vergifft und hoch beschedigt worden 20), da gab on got ein erene schlangen an ein bolt, ein schlang die tein gifft bet, von erst gemacht. Welcher die selbst allein ansabe, ber ward gefundt,

<sup>1)</sup> B. vnb gab ain swaiß vmb all mein veindt. C. vnd acht nit aller meiner seind. D idem quod C. — 2) vnd om. C. D. — 3) als den om. C. D. — 4) C. zum dicker mas. Idem D. — 3) C. Die weil. Idem D. — 3) den om. C. D. — 7) C. reichtummen. D. reychtumben. — 3) C. D. werden. — 3) A. klah. B. klagt. — 14) C in marg.: An vns sollen wir verzagen, vnd allein an got saffen. — 15) C. über diß offt tregsicher, Sic etiam D. — 12) C. D. Deshhalben. — 13) C. zu nichts. Idem D. — 14) C. D. ansahender. — 15) C. D. grossen. — 16) B add.: wir. — 17) C. D. vnderston. — 16) C in marg: Ein sigur anzeygende daß wir in vns nit vertrüwen sollen. Idem D, sed vertrauen pro vertrüwen. — 16) C. D. kinder. — 20) D. warden.

vnd flohen die schlangen vonn ym on alle sein wer, in der bedeutung, das der mensch von teusselischer ansechtung vergisst, ausse aller baldest erlediget wirdt, wen er an seinem ergnen streyt verzagt, vnd sicht allein an das creuz, vertrawet sich alleine dem streyt, den Ehristus am holz, on sunde, wider die menschlichen sunde, die teusselsche gisst zunertreiben, gehalten hat, vnd darin oberwunden vnd triumphiert, Pucht ') also allein ausse Ehristum, vnd verzagt an ym selbst. Aus disem grundt besinden wir vil besser sein, das sich der mensch ganz vnd gar got bewele, Bitte nicht vmb die oder dise empsindung der gotlichen lieb, sonder das ers ') nach seinem gefallen mach. Wen dis geschicht, so hat der mensch einenn bestendigen trost auss die lieb, die got zu vns hat, gesasset, Er empsinde ') sich sonst oder so. Die aber nit ruen wollen, den in den hohern graden, vnd glauben got nit ben in sein '), wen sp der suesse haben ganz tein destendigen trost ausse mynst der sterctung des geistes, dise haben ganz sein bestendigen trost ausse mynst der sterctung des geistes, die haben ganz sein bestendigen trost ausse mynst der sterctung des geistes, die haben ganz sein bestendigen trost ausse mynst der sterctung des geistes, die haben ganz sein bestendigen trost ausse mynst der sterctung des geistes, die haben ganz sein bestendigen trost ausse erden, vnd steen die in merckslicher ferligseit leyds vnd selen.

Den außerwelten, die got vber alle ding liebenn, helffenn alle ding zum bestenn .

DEr menschenn, die Christo zugehorn, sein alle ding, Als Paulus spricht. Die aposteln, die welt, das leben, der todt, vand was gegenwertig ist, vand zukunstig wirt, alle creaturen sein des, der Christi ist. Christus gehort on alle mittel gote zu, wir durch Christum. Derhalben') ist die außerwelte seel durch Christum got also freundlich zugethan, das pr auch das boß, ia die sund nit allein vaschellich sein, sonder zu irem besten helsen. Furwar') ist der recht Christen mensch') ein wunderliche creatur gotes, dem sich got vonn ewigseit in so hoher lieb verbundenn hat, od er auch (als Dauid gesprochen) Das gesetz gottes vbergee, in seinen gerichten nit wander, seine gerechtigseit gering schez, vad seine gebot vbertrete, so wils doch got nit den peptlich strassenn, vand seine barmherzigseit darumb nit von hm wenden, das hm also seine eine hat, mueß mit nichte hindersich geen'), dan was got einn mal beschlossen hat, mueß mit nichte hindersich geen'), was er ein mal versprochen hat, mueß ewig ia sein, vad dem ehr wol wil, dem muessen wir verirret in

<sup>1)</sup> i. e. pocht. Sic A et B; C. Bauwt. D. baut. — 2) C. D. er es. — 3) D. empfindt. — 4) B. got nit ben juen sein. C. got sy nit ben ju. D. got sep nit ben iu. — 5) C. ston. D. stond. — 6) C add.: Capi. rvij. Idem D. — 7) C. D. Dehhalben. — 6) C. D in marg.: Der recht christen mensch ift ein wunderlich creatur. — 7) C. D. der recht Christen mensch ist. — 10) C. D. mussen. — 11) C. D. mag nit hindersich gon.

ben menschlichen werden, und mogen gar nit-richten und vrteilen, welches bem menschenn in sonderheit zu oder abtregt, denn wir befinden, bas got etwan mit grofferer lieb fallen left, ben ftehenden 1). Wer pweyfelt an dem, das Vetro2) went zutreglicher gewesen ist der fal darinnen er Chriftum verleugnet, den ym gewesen wer in seiner beherpenheit zu= verharrenn und besteen? unserm herren und got ist mer daran gelegen wie ehr sein barmherpigkeit scheinbar mach, ben wie ehr vnfer gerechtigfeit handthab, seiner mynsten 3) lenden eins wer genug gewesen vns dem hymelischen patter zunersunen, vnn8 zurechtuertigen, vnnd in gerech= tigkeit zuerhalten, vne selig zumachen. Es wer aber nit gnug gewesen, anzubeigen, das sein lieb vnmessig, seinn barmberpigkeit vnaufsprechlich wer. Darumb spricht Paulus hat ers als 4) im unglauben und sunden beschlossen, auff bas er sich aller erbarme. Nom byn bie sund, 5) wer wirt barnach flar 1) ermeffenn mogen, das gots erbarmung alle seine werd phertreffen, das Christus warer gottes funn, erlofer der welt sen? Welches nicht den in seiner vnaussprechlichenn?) barmberpigkeit, in seiners) zuvil groffen lieb, an tagk kommen ift. Dauon Gregorius die sunde selig spricht, darumb, das sy auf gotlicher barmherpigkeit ein so grossen erloser vberkommen hat. Die weil benn nun got die sunden 9) zu seinenn gotlichen eerenn braucht, ift nymmer wunder, das ehr sy auch zu des sunders bestenn braucht, Doch ist solche zuthun 10) niemandts den allein sein werch, den er allein kan auß bosem guts nemen. geburet zu allen gentten bas boß mit hochstem fleis und vermogen zufliehen.

Wem nicht gegeben ist das ehr goth vber alle ding liebt, dem ist nit hulfflich mas ym got sunst pentliche gibt 11).

PAulus spricht<sup>12</sup>), ob ich mit menschlichem oder englischem gezung<sup>13</sup>) reden wurd, hab ich der lieb nit, so ist es eben als ein glocken donn, oder einem chmbaln<sup>14</sup>) klang, vand ob ich so hochuorstendig wurde, das ich kunstiger ding so klar wissen wheren su gegenwertig, vad verstuend alle heimlikeit die in der geschrifft verborgen ligt, hett auch sonst alle kunst vad so grossen glauben, das ich ein berg hinschusst<sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> Melius videtur id quod B habet: benn steen. — 2) C in marg.: Petre hat sin sal zum guten dienst. Idem D, sed sepn pro sin. Pro dienst sine dubio hegendum est: dies. — 3) B. mynstan. A. meysten. C. D. grösten. — 4) i. e. quod C. D habent: alles. B. alls. — 3) C. in marg.: Busere sünd machen kuntbar die barmherzisteit gottes. Idem D. — 4) ksar om. D. — 7) vnaussprechsichens om. D. — 6) Commate deleto D in seiner omittit. — 9) C. D. sünde. — 10) C. D. solche zuthun ist. — 11) C. D add.: Capi. rviis. — 12) C in marg.: Gresse dieder oder englischer zung. — 14) C. cymbel. Idem D. — 15) B. hinschüff. C. hinweg thet. D idem quod C.

vnnd ben andern her 1), Ift es sach, das ich der lieb dar ben mangel hab, so bin ich nicht. Weytter so ich auch alles mein gut den armen geb, vnnd mein leib so hoch Castyrt2), das er brennet, hab ich der lieb nit, so ift es mir gar nicht nut, ia mer wo die lib nit ift, ba kombt einem menschen zuschaden, das ehr ein mensch ift, vnd die bochsten gaben gottes bringen yn zu mererm b) verdamnuß. Jude 4) were vil vn= schedlicher gewesen, er wer kein mensch geborn, als Chriftus felbs ge= fprochen, wer nit ein apostel worden, bet kein wunderzeichen gethan, bet Jesum ) weder gesehen noch gehort, vnd mit ym nie geeffen die fuß weis vber einem tisch, den das er nach so groffen ) empfangen anaden sein vorreter worden ift, in verlaufft, vnd den iuden vberant-Auß dem ift zumercken, das unfer liebster berr und got vil mals zurnendt 1) gibt, das er liebend 1) verfagt. Dem volget ein ander810), das die gaben gothes wieuil sy hocher sein, mer bringen die pflicht das got fol ober alle ding geliebt werden, got aber lieben mogen in nicht bringen. Der halbenn 11) find in mer gifft, ben gabenn, wo Die lieb nit mit tombt. Sy zeigen auch die lieb nit gewiß, barinnen vns got zu der feligkeit liebt. Bber bas alles machen fp, wenn fp von ber lieb abgefundert fein, einen auffgeblafen gepft, hochfertig gemuet, freuele gericht, vermeffene werd, unfursichtige handlung, engenfinnigkeit, gleychgneren 12), und verachtung ber einfeldigen, und was sonst bem gleich ift. Darumb fprach Shefus zu seinen jungern, ba 13) fy fich ber bochen gaben gotes beruembten, vnd sonderlich des, das in auch die teuffel gehorsam weren in seinem namen: Ich hab gesehen den bofen geift wie den plit von hymel fallen, vnnd gab pnn volgende lere. Es ift war. sprach er, ich hab euch gewalt gegeben, das pr schlangen und scorpion under eure fueß trett, und ober all emre feindt frafft habt, aber bes folt pr euch nicht fremen, Auch sonderlich bifes nicht, bas euch die bosenn genft untterworffenn find, freut euch aber, das eure namen um bimel geschriben sein. Es ist ber warheit gleich, bas iudas wie petrus francken gesundt gemacht hab, bose genst aufgetriben, vnnd ander miradel gethan, bennoch ift er verdambt vnnd Petrus felig worden, barumb bas ehr nicht wie Petrus um buech bes lebens geschrieben ftundt 14). Demnach geburet vnns alleveit in forchten 15) zuhandlen, so lang wir ber

<sup>&#</sup>x27;) C. D add.: brecht. — ') C. castiget. D. köstiget. — ') C merer. D. meer. — ') C. D. Dem Judas. — ') C. D. Jesus. — ') C. D. Jesus. — ') B. gelüsert. C. D. überantwurt. — ') B. zürnendt. C. vß zorn. D. auß zorn. — ') C. vß siebe. D. auß syebe. — ') C in marg.: Grösser entpsangen gaben verpstichten mere zu der lieb gottes. Idem D. — ') C. D. Deßhalben. — ') C. gleyhnerey. D. gleyhnery. — ') C. D. das. — ') C. D. in marg.: Warumb petrus selig, Judas verdampt ist. — ') C. D. forgen. —

seligkeit nit gewiß sein, vnd souil bemutiger 1), wieuil wir der gaben gottes da von wir rechnung thun sollen mer habenn.

Der die ware lieb hat zu got: der vorbringt 2) vnpwehfenlich alle seine gebot 3).

EIn war peichen 4) der lieb gottes ift vorbringung 5) der gebot gottes, nach des weisens ) lere, den lieb geburt ) gleychformigkeit, macht ein bert, einen willenn, ein feel. Stengt fy vber fich, fo bilbet fy fich inn ber nachuolg nach bem willen bes geliebtenn. Felt in pntter fich, so bildet sy alle bing nach yr, vnd schapet kein bing nach seiner naturlichen guete, sonder nach pr selbst gefallenn, Macht alfo boß, bas in der natur aut von got erschaffenn ift. Der got vber alle bing liebt 1). ber left ym wolgefallen alles bas got wolgefelt ), vnnb tregt vordries in allem das got mißfelt, darumb liebt er die 10) gerechtigkeit, vnd haffet bie bogbeit, Wircft guts, wencht vom bogen, wircft guts, sprich ich, nit allehent in werden des geset, aber alle mal ym ennde des geset, vnnd geschicht etwan, das er wider die werck des geset, um ende des gesetz Das end des gesetz ist die lieb gottes ober alle ding, mit wol thuet. welcher nit steen mag vbel thun. Demnach helt der mensch der recht liebt alles das ym got geboten hat, alles das in den gotlichenn wortten verborgen ligt, nach der lere Augustini, des diße nachuolgennde wort seinn: Lieb vnnd thue mas du wilt. Schweigftu 11), so schweig auf lieb. rueffestu, so rueff aus lieb, straffestu, so straff aus lieb. Berschonst bu 12). fo verschon 13) aus lieb. Behalt die wurgeln 14) in dem hergen 15), die rechte gotliche lieb, so mag nicht ben 16) guts auß dir geen 17), nicht ben 18) seliglichs von dir gescheen. Derhalben werden die menschen von nvemandts anders, den in der schule der liebe gottes gelernig, in pr allein werden wirder des gotlichen worts, alle andere gottes funst machen nicht denn horer. Bu bifer kunft zu ber lieb gottes follen bie elbern pre kind 19), die meister pre lunger, die geistlichen hirten pre schefflein, ia mer die schefflein Chrifti, ziehn, mas sy fonst lernen, ift nicht ben arbent, und peinigung bes genftes. Es ift auch kein andere kunft zu der seligkeit notturfftig 20) das ist aber he war, das sy nyemandt 21) den got selbst lernen kan,

<sup>1)</sup> C. add.: syent. D. seind. — 2) B. vospringt. C. D. verbringt. — 3) C. D add.: Ca. rir. — 4) D. warzeichen. — 5) B. vospringung. C. D. verbringung. — 6) C. des whsen. D. der weisen. — 7) B. gepürt. C. gebyrt. D. gebürt. — 7) C in marg.: Der got lieb hat, macht sich im glichförmig. Idom D, sed gleichförmig pro glichförmig. — 6) C. D. geselt. — 10) die om. D. — 11) A. Schweihstu. — 12) A. Bersoness du. C. D. versünestu. — 13) A. versone. C. D. versüne. — 14) B. wurgen. C. D. wurges. — 15) C. D in marg: Die lieb ist ein edel wurges. — 16) C. D. weder. — 17) C. D. gon. — 18) C. D. weder. — 19) C. D. finder. — 19) C. dadd.: weder die lieb. Idem D. — 21) D. nyemandbis. —

wie oben daruon geredt. Deshalben verbewt vns vnser her Ihequs christus, das wir zu der kunft der seligkeit keinen andern meister suchen sollen, den yn allein.

Die got im hochsten grad liebhaben, ben ist nit mer schwer, bas ioch und die burde christi zutragen 1).

ACh got, wieuil sehen wir schwerer burden, die auff disem ellend der welt lieb vnnd flepschliche vnrenne zunengung treglich, da mit ich nit fag begierlich, machen 2), vmb gutes willenn gibt fich ber kauffman auff das wuettende mer, bricht sein schlaff, kurst sein lebenn, omb hochens ftandes willen gibt man fich in stette dinstbarkeit vnd in alles, bas lend und feel wee thuet, umb ber wollust willen 3) und unreinen lieb, die man in sonderheit zu den wenbern hat, und widerumb die wenber zu den mannen haben, tregt man ober grosse burden, den dy lieb ist leider in blut und fleisch also fest gepflangt, das ju mer dan die andern 4) on sondere gnad gotes niemandt mer messigen funn, ich schweig auftilgen. Weybs lieb hat das herpenn ripp mit bracht ym paradiß, und wir faugen 5) fy aus vnsern muettern 6), ia schepffen sp aus ben mutterlichen berben, noch ym lepb verborgen. Imb weyber willenn, schreybt Efdras, wie mans auch vor augen sicht, verlassen wir eer, leib, und guet, tugend, und vernunfft, werden in prer lieb gefangen, themisch ') und unsynnig. Solche eingeleybtes) lieb mag weber forrod, noch fappen, weber flofter, noch firchen, weder zell, noch fercker binnemen, es komme benn die genade gottes durch vnfern hern Sesum driftum. Wenn aber die kombt, der ift es ein leicht werd, den so in pus die pnaufsprechliche lieb gotes suessialich pns hert bildet, mueffen alle andere lieb nachlaffen, und wieuil sy fich flerer zengt \*), und lieblicher einbildet 10) fouil muessen das fleisch und bie wellt nachhaben, Wirt etwan also sues bas uns alle creaturen ungeschmad 11) werden, alfben wirt unser ensenherter geist weich, das schwer ioch fues, vnnd die vberleftige burd leicht, auß dem, das got unfern genst luftig beruert. Wiltu bas ich bir bifer erperient kunft geb. fo lerne mich eins auff mein bitte, bas zu taufent mal mynder ift. Wie kombt es, das dem adamanten 12) das schwer ensen nachleufft 18), vnd

<sup>1)</sup> C. add: Ea. xx. D habet tragen pro zutragen et addit: E. xx. —
2) C in marg.: Die welt lier macht schwe bing lycht, quae verba erroribus typographicis parum intellectis D reddit: Die welt ler macht schwere bing leicht pro Die welt lieb macht schwere bing leicht. — 2) A. wille. — 4) C. ander libe. D. ander lieb. — 3) B. saugen. C. sugen. — 6) C. D in marg.: Schedlich sift die steischlich sieb. — 7) B. thämisch. C. D. taub. — 6) C. ingeleibte. D. eingeliebte.
2) C. erzeigt. Idem D. — 10) C. inbistet. Idem D. — 11) C. D. vngeschmack. —
12) C. D. Abamant. — 12) C in marg.: Die gnad gottes zücht an sich die seie wie der Abamant das psien.

fo allein ein becke 1), darin eusen ligt, mit dem stein beruert wirt, er= bebt sich das ensen vbersich und bewegt sich, dahin es der ftein leittet. Reig mir wie der stein solches vermog, und verwunder dich nicht 2) wie ber schepffer ber natur seins wercks freywilliger, mechtiger beweger fen. und das die vnaussprechliche liebligkeit gotes, ym herzen empfunden, denn geist inn liben 3) erheb, entunde, zurflosse 4), frolodend mach und voller iubel 1). Zeucht der stein das eusen nach fich 1) das er nicht beruert, wie mochte den auch die allerhertiste verstockte seel, von dem humlischen ewigenn Adamanten ') beruert, nicht vberfich gezogen und zu hm ge-leittet werden? Wie mocht nach dem schmack der gotlichen suffigkeit das lepben, mit hymlischen zucker bestreut, nicht sues werden? Wie mocht befigleichen die suffigkeit der gegenlieb, nicht pren schmack \*) verliern vnnd bitter werden, so doch ein gemein sprichwort ist. Wem der geist schmeckt .). dem stinckt 10) das flensch. Den des heiligen geistes, der selbstendigen 11) lieb gottes, natur vnnd engenschafft ist 12), wo sy ruert da zeucht sy, wo sy schmedt da trenbt sy, wo sy versucht wirt da erfreut sv. Mer 13) ift pr besondere engenschafft, das sy dem fleisch sein sueffigkeit nem, gleicher geftalt als der sunnen heller 14) glant der kerten pren schein verbirgt. Bolgend ist ir auch das engen, das sy alle peinliakeit fusset, das ellend trostet, alle schwachbeit erquickt, alle arbeit leicht macht. weinen in lachen, trawren in freud kert, der sy versuecht der freut sich vmb Shefus willen zuleiden, begeret von herzen mit Chrifto bas treut zutragen, und senet sich nach dem feur der ansechtung, damit seine lieb probiert, von allem gusat geschiben, in got ennig haffte 15), vnd spricht mit ber gotlichen bramt 16): Erheb Dich winndt Aguilo, tum Ofterwinndt, durchweet 17) meinen gartten, so werden meine wol schmeckende kreutter fliessen, das ift, Kombt 18) anfechtung vonn allen orttern, probiert 19) mein tugende 20), so werden sy fein wie das goldt, vnnd allen die sy 20) boren ober seben besserlich. D beiligifter geift, D suffifter gaft ber felen, D epnigs leben ber menschenn, wer bich nicht hat, ber ist ben lebenbigem leyb vor got tod. Wer dich hat ftirbt vor got nymmer mer, ob yn auch die welt zum grab tregt, Bil vil notturfftiger bist du der selen, ben die seel dem 22) lenb. Wo du nit bift da ist des menschen leben

<sup>1)</sup> B. ped. C. D. beden. — 2) B. nicht. — 3) C. D. sieb. — 4) B. C. D. zerstösse. — 5) C. D perverse: übel. — 9) C. im. D. jm. — 7) B. Abamaten. C. D. Abamant. — 5) A. schmag. — 9) C. D schmed. — 10) C. stind. — 11) C. D. selbstendige. — 12) C in marg.: Merd eigenschaft der lieb gotts. Sie etiam D. — 13) C. Wyter D. Beytter. — 14) heller om. C. D. — 15) A. C. D. hosste. — 16) C. D. gspons. — 17) B. durchwäet. C. durchweb. D. Durch weeg. — 18) C. add.: ir. D. jr. — 19) C. D. probleren. — 20 C. tugend. Sie etiam D. — 21) spom. C. D. — 22) D. den.

ein ftets fterben. Wo du bift ba ift des menschen fterben ein anfang des ewigen lebens. Inn dir, heiligister got, seyn 1) wir, yn dir leben 2) wir, in dir werden wir feliglich bewegt, und das alles von dem ver= bienen vnsers herren Ihesu chrifti, des ennigen erlosers der welt, in welchem uns die vnauffprechliche barmbervigkeit gottes und zu vil groffe lieb zu vns offenbar angepeigt, Bund durch dich, heiliger geift, in vnsere bert gebildet 3) vnd fo fest eingedruckt 4) ist, bas wir vnns nichts ben lieb von euch, vatter, sun, vnd hepligem genfte, versehen mogen, das wir auch so wenig einen frembden got fur got annemen und halten mogen, als wenig vns von einem andern folde vbermessige barmbernigkeit und lieb erpeigt mag werden. Es ist muglich, vnd vil mals geschehen, bas auch die bosen wunderwerck geubt haben, wie wirs auch kunfftig von anthichrifto gewarttend seinn 5). Es ist auch moglich, bas sich beine feindt, hymelischer got, in auffern gaben milder erweigen werben ins lepplich geficht .) ber menichen, wen von bir geschehen, Sp werden reich und gewaldig machen, und der gleuchen, Es sind aber alle ungewisse zeichen der rechten waren lieb. Leiden und sterben umb des geliebten willen 7), ist ein war zeichen der lieb, wen das willen vmb gottes willen geschicht, fo pengt es ein gnugsame lieb zu der seligkeit. aber vmb des freundts willen, so zeigts die hochste menschliche lieb, wie ber her Shesus gesprochen hat: Nyemandt hat kein hohere lieb, benn der vmb seines freundts willen ftirbt. Wo es aber noch hober ftengt, bis in den grad das man leuden und sterben wolle umbs feints willen, so zeigt es die ennig lieb gottes. Lom Anthichrift ) lift man, das er fich wirdt fleissen so vil muglich Christo von auffen gleich zusehen, in miractlen, wunderwercken und anderm sepnem wandel, Sa guettiger zu= jeben in auffern gabenn. Er wirt, wie oben gesaget, rench und gewaltig machen, die da in yn glauben, ehr wirt auch gewaldiger zu sich ) ziehen, mit ernfte vnnd mit forchte, in dem das er 10), die in pn nicht glauben wollen, graufamlich frencken, martern und todten wirt. Aber pm wirt nicht gelieben vmb feiner feindt willen zulenden, vmb ber willen die yn haffen zusterben, darumb ift sein lieb nicht alleinn nicht gotlich. fonder auch nicht inn dem hochstenn grad menschlich. Derhalben bleyben die erzeigung seiner lieb ben benn außerwelten frafftloß. Auß Chrifto allein, wie vormals baruon gered ift, zengt fich bas fewr ber hochsten lieb gottes, auß ym eynig fliessen bie wasser ber genaben, und ift kein ander namen, barinnen man mog selig werben, ben ber sueste namen

<sup>&#</sup>x27;) A. B. sey. C. seint. D. seinb. — 2) A. B. sey. — 2) D. bilbet. — 4) C. singebruckt. — 2) C. von dem entchrist warten sein. Idem D. — 4) A. geschicht. — 7) C in marg.: Ein war zeychen der götlichen sieb. Idem D. — 4) C. D. Eutchrist — 4) C. int. D. jm. — 10) C. D add.: die.

Thesu '), zu dem wensen wir alle, die got zulieben begirig sindt, den in ym allein findet mann alles das zu der seligkeit sol vnd mueß gesuecht werdenn.

Das allergewiffest zenchenn bender vnser gangen lieb zu gotte vnnd gottes gnedigenn 2) lieb zu vns, ist volkommene lermachung des genstes 3).

DAS hert des waren liebhabers gotes vber alle ding wirt ler aller Creaturen, wenn es in fein volkommene lieb gestigen ift. Also bas nicht ben got, frey epnig, in seinem geift bleybet, sonst alle creaturenn barauf getribenn werdenn. Solang aber bas nicht geschicht, find alle marpeichen der gotlichen wonung in vns vngewiß, Suspect oder verbechtig. 4) Wen fich aber ber mensch sein selbst und aller creaturen ledia findt, feins lebens, seins verdienens, seines beils vergift, vand nicht ben gottes ere fuecht, bes willen om ennig gefallen left, es reich auch bu feinem frummen ober schaben, fich selbst teglich verdambt, und vber nyemandt ) als vber fich prientt, Go ift on allen ") pweufel got in um, und er stedet voller got. Derhalben ) ift einn groffe gnad, und mit nichte gottes zorn ). wen er den menschen seen left, das fein trem, fein glaub, fein feste lieb auff erden ift, wen er ym klar an tag kommen left, das die yn zulieben schuldig fein 10), gutes vmb boges zugeben, die geben ym boges vmb gutes, untrem umb lieb. Das ift der recht weg, burch welchen got von hymel mit sondern gnadenn das fleusch vom fleisch ledig macht, vnnd bindet ben geift zum geift. Demnach bitte got, bas er bich bein felbft und aller creaturen ledig mach, vund habs fur einn fonder freuntlichs warzeichen der lieb gottes zu dir, wen dir unlieblich wirt, das du etwan nicht hu rechter maß, sonder zu vil geliebt haft 11), den die went du an einem bing hafftest bas nit got ift, biftu und blenbft ungewiß, ob aot in bir fen, oder nicht, und ob er on bein wiffen in dir wer, fo wil er boch nit flar zu bir kommen, es muffen vor alle ander lieb aus bir kommenn 12). Das ift baruon Paulus weiflich gefagt, Die ba ftupfeln, bem, und holy auff das felig fundament bawen, werden felig darumb. bas fp got pher alle bing lieben, boch nicht ben burche 18) feur, von bes wegen, das in andre bing neben und mit got lieben. Die aber fein filber, goldt und ebelftein, welche von allem roft, allem zusat, purificiert,

<sup>1)</sup> C. Jesus. Sie etiam D. — 2) C. D. gnedigern. — 3) C. D. add: Ca. rrj. — 4) C in marg.: Ein gewiß zeychen der inwonung gottes im menschen. Idem D. — 5) C. D. nuß. — 6) C. niemandts. Idem D. — 7) allen om. C. D. — 6) C. D. Darumb. — 6) C. vnd nit ein gottes zorn. Idem D. — 10) C. sei. D. sen. — 11) C. D. hat. — 12) C in marg.: Etwas nach got lieb han ist ein hinderniß. D. etwas nach got lieb hon ist ein hindernus. — 12) C. D. durch.

geleuttert, vnd gereiniget sein, auff bas recht fundament, auff die lieb gottes ober alle bing, bawenn, die bedurffen durchs feur nicht, barumb bas sy got ennig lieben, in der gestalt, wie er wil geliebt sein, pon seinen allerliebsten freunden 1), den zu steet nach der 2) enangelischen lere, das sy vatter und mutter, brueder 3) und schwester, ia pre evane seelen haffen muessen. Die also lieben, sind der bellen entrinnenna), in bem das sy got vber alle ding geliebt haben. Sind auch fren vom feafeur, auß der prfachen, das sy ein renne vnuermischte lieb zu gothe habenn. Sy werhnn auch alles leydenns auff erdenn frey, wenn ynn Die luebes leudenn nicht vber die mach ww den 5) ewigenn fremdenn Dieneten 1), vnnd pere bergen nicht der gestalt zu got brenneten, das by nichts hohers, ben pm ?) so vil moglich in allen dingen gleichformia zu werben, begerten. Sy habenn auch, die fo hoch liebenn, nicht, baran fy kleben, sonder ein gang armen geist, daromb leyden sy auch auff bisem erdbodem 8) kein anders den liebs leuden, wie unser herr Ihesus fein anders den liebs leuden gehabt und getragen .). Denn auf lieb allein ift ehr empfangen, geborn, beschnitten, bes landts vertrieben, Sofeph undertenigk gewesen, getaufft, angefochten, auß lieb allein bat ehr ge= prediget, wunderwerd gethan, seinn schlaff 10) vnd rue gebrochen. Auß sonder groffer lieb hat er sein hepligiste muetter, sein liebsten freund 11), fein apostel gelassen, bluet geschwist, todts nodt 12), gefencknus, backen= schleg, falsch gezeugnus 13), freuel vrteil, verspottung, geißlung, fronung, verdammung zu dem todt 14), des creupes schwere und seine bittrifeit, endtlich den bittriften todt erliden. Darumb sey ym lob, eere vnd danck, nun vnd alle pept, hmmer vnd ewiglich. Amen.

#### V. De sancta fide christiana libellus. 1525.

Quicunque nostra aetate de Staupitio scripserunt, libri de sancta fide christiana archetypon vix unquam viderunt. Geuderus quidem in dissertatione iam supra laudata p. 49: "De libellis, inquit, Staupitii, von der holdseligen Liebe Gottes et von dem heiligen christlichen Glauben inscriptis, ab Arndio cum Tauleri operibus editis nihil admonendum videtur," nimirum quia nihil habebat quod admoneret. Cur

<sup>1)</sup> A. freuden. B. freunden. C. fründen. D. frainden. — 2) der om. D. —
2) B. brüeder. C. brüder. D. bruder. — 4) C. D. entrunnen. — 3) den om. B.
— 4) C. D. blenet. — 7) ym om. D. — 2) D. erdtboden. — 9) C in marg.: Christis ist unser fürbild in liebs lyden. Idem D. sed leiden pro lyden.

20) D. schlauss. — 11) A. freud. B. freund. C. fründ. D freind. — 12) B. nödt. —
12) D. zeügsnus. — 14) Omnes editiones comma quod vocant ante zu dem todt habent.

non ingenue confitetur quod C. L. W. Grimm p. 96: "Libelli quae editio et inscriptio prima fuerit, me fugit"? neque enim hic neque ille quae scripti sit ratio suspicatus est quum qua uterque usus est editio ab Jo. Arndio adornata minime ei rei lucem afferre potuerit. Mihi vero contigit ut in bibliotheca regia Berolinensi duas invenirem editiones a. 1525 profectas quarum alteram archetypon, alteram inde repetitam esse lectionum discrepantia satis docet: nam antea nullam omnino editionem prodiisse, ex illarum titulo apparet. Priorem earum editionem littera A insignitam in textu reddendo sequar, alterius vero littera B notatae quae discrepant lectiones subiungam: quae postea factae sunt editiones haud dignae videntur quarum ratio habeatur.

- A. "Bon bem hehli- || gen rechten Christ- || lichen glauben. || Iohannes Staubig || Nach seinem abschahben || an tag kumen, vnb || außgangen. || 1525 || Titulus ornamentis typographicis cinctus. 20 folia formae octonariae numerata (2—19), ultimum vacuum.
- B. "Bon bem haili- || gen rechtn Chri || stennlichenn || Glawben: || Joshanes Staubit || Nach seinem abschap || ben an tag kumen, || vnnb außgan- || genn im. || M. D: XXV. ||" 20 folia formae octonariae non numerata, ultima pagina nuda. Titulus ornamentis typographicis cinctus.

Qua re commotus Staupitius de fide christiana scripserit, ex ipsa libri praefatiuncula cognoscimus: se miserere, ait, status ecclesiae quae superstitionibus obruta ne de fide quidem sanam tradat doctrinam; unde ne fundamentum omnis salutis intereat, animum se induxisse de ea aliquid litteris mandare. Sed non omnia quae nobis proponit scriptor suo ipsius impulsu concepit: is enim qui librum primum edidit nota inter caput X, et XI, interposita nobis prodit, illum aliorum consilio commotum posteriorem partem priori addidisse. Notum est, ordine S. Augustini relicto Staupitium Benedictinorum abbatiae S. Petri Salisburgensi praefuisse: ab eo inde tempore eum pontificiorum laqueis constrictum videmus. Facile fieri potuit, ut, ne causam Lutheranam defendere videretur, a Matth. Langio archiepiscopo, quocum familiarissime coniunctus erat, cogeretur si non in Lutherum ipsum at in quosdam de eius asseclis qui nimium novis rebus studerent arma parare. admonitioni paululum indulgens tria extrema capita operi adiunxit, sed ita confecit, ut a veritate quantum cognoverat non deflecteret. Inde quum in utramque partem esset suspensus animi Staupitius hoc libro lentior in dicendo ac paene frigidus videtur. Ita quidem Lutherus iudicat in epistola ad W. Lincum a. d. VII. Id. Febr. 15% data (De W. H. p. 624.): "Remitto Staupitium: frigidulus est, sicut semper fuit, et parum vehemens. Fac quod libet, indignus non est luce et publico libellus, quum tot monstra quotidie prodeant et vendantur." Qui locus ad quod scriptum aliud referri potest quam ad

nostrum? ex quo simul liquet W. Lincum primum id edidisse, postquam de edendo libro quid Luthero placeret exquisivit.

#### Vorrede.

ES ist wol erbermblich, das wir nach dem sterben Christi vnnd der Aposteln todt erst in einen 1) vnuerstandt kummen Christi vnd seines glaubens, ausserhalb welches niemant selig leben mag. Ist derhalben 2) schwer von dem bestetten glauben zu disputiern, Ersordert doch die brüderliche lieb, das einer dem andern in solchem fall vnderricht geb, hilst vnd behstandt thü, auss das nit vntet gee das sundament alles gutten, die wurzel aller tugent, der eynig trost der außerwelten, der war glaub in Sesum Christum. Derhalben auch ich, wiewol vnbekunnet 1), etwas zusagen verursacht, Sunderlich denen, so ich mit dem Gotswort zuspehsen verpslicht vnd schuldig din. Fahe darauss in gottes vertrawen an, von dem glauben in Christum zu schreyden, einseltigklich, Wer baßer mag, der thü baß, alles zu der ere gottes vnd besserung des nechsten.

#### Register.

Bon der verpflicht 4) des glaubens.

Bon verpflicht 5) des glaubens in Christum.

Bon ber versprechung der Benediction.

Bon der versprechung der erleuchtigung.

Von der gewißmachung ewiger versehung.

Bon ber erledigung ') von ben ') funben.

Von der freyung von den 1) verdamlichen sünden.

Bon der menig der verdienft.

Bon gewiser erhörung des gebets.

Von der vnauflößlichen verennigung in Chrifto.

Bon ber Titteldriften jerung.

Von dem ordenlichen auffluß der götlichen gaben von Got.

Von den Christenlichen werden.

Endt des Registers.

Jejus.

Dein bin ich, mach mich selig.

Bon der verpflicht des Glaubens.). Das erft Capitel.

KAin mensch (als ich verhoff) ist so dunckels verstands, das im nit ein klare sach seb, einem vegklichen menschen der unbetrieglichen warhaut,

<sup>&#</sup>x27;) B. ainem. — 2) B. bergleichen. — 2) B. vnkunnet. — 4) B. Pflicht. — 3) B. Pflicht. — 6) B. Bon ledigung. — 7) ben om. B. — 6) A. ber. — 6) B. pflicht bes Glabens.

die Got selbs ist, zu glauben verpflicht sein 1), Das auch Got nit wenig geschmecht wirdt, die warhait auff das höchst verletzt, wenn se der glauben 2) nit geraicht. Es ist wol vngebürlich 3), das ein erber mensch dem andern 4) nit glaubt, Weyl aber alle menschen von Got der lügen bezigen 5), ist man nit verbunden dit oder das zu glauben, darumb das es menschen wort sind.

Aber gottes wort sol und muß menigklich glauben <sup>9</sup>), umb das sie die warhait selbs sind <sup>7</sup>), der billich aller <sup>8</sup>) verstandt gefangen <sup>9</sup>), all herpen zusallen sollen, Bud sein die sachen wie hoch sie sein mögen, vher unsern verstand, ist doch <sup>10</sup>) sie zu glauben genug, das es Got gesagt hat, Bud bedarff kainer weytern frag. Das ist des glaubens aufang, on welchen niemant Got gefallen mag <sup>11</sup>).

#### Bon ber verpflicht bes Glaubens in Chriftum. Das ander Capitel.

DEr himlisch vater hat seinen außerwelten vil warhait geoffenbart. vil anade und auts versprochen, und sie damit das selbig zu glauben und zu erwarten verpflicht 12), vmb das, das er die ewig warhait ift, hat inen barneben gesagt und zugesagt 13), bas er in die selbigen genad, warhait und wolthat allain in Christo erzaigen wol, und uns verpflicht, Die gemelten nit anderkwo zusuchen ober begern, uns auch nichts barumb zu thun auffgelegt bann bas wir veftigklich glauben, mas vns got zu gesagt hat und versprochen, das wirdt er uns reichlich in Chrifto, burch Christum und umb Christus willen vberraichen und geben, wir fein funft wie wir wöllen, gut ober bog, Sanden ober Juden 14), bann die götlich versprechung sol und mag weder mit unser tugent gefürdert 15), noch mit unser untugent verhindert werden, sunder beleght in seiner warhait vnwandelwertig, ewig bestendig. Darumb zu empfahen gottes gaben, wie bie namen haben, ift ber glaub iu Chriftum notig, barinnen bu verawist 16) bift aller zusagung Gottes, glaub bas Chriftus ber fun gottes sep und zweuffel in nichte, in im, burch in, vmb seinen willen geschech bir alles guts. Glaub in in, vertram in in 12), ift er boch bas mort Gottes, ift er boch bie warhait, muft er boch fich felbs laffen, folt er bich verlaffen, ja fein auch verlaugenen, wo er bir bie versprechung feines vaters nit wurde halten.

<sup>1)</sup> B. sey. — 2) B. glawb. — 3) B. unburgersich. — 4) B. ander. — 5) In marg.: Psal. 115. — 6) In marg.: 2. Para. 16. — 7) B. sie selbst seyn die war-haptt. — 2) B. all. — 9) In marg.: 2. Corin. 10. — 19) uber unsern verstand, ist boch om. B. — 11) A in marg.: Here. 11. B. ab he. 11. — 12) In marg.: Actuum 4. — 12) A in marg.: Galath. 3. B. Ab Gal. 3. — 14) In marg.: Rom. 3. 5. — 15) B. gesordert. — 16) B. vergwist. — 17) B. ynen.

Von der versprechung der Benediction. Das britt Capitel.

WBrabe ist versprochen 1), das in seinem samen (versteet 2) in Christo) sollen gebenedent werden alle völcker der erden, nicht allain die Juden, funder alle die fo in Chriftum glauben werben, als ber Abraham in Got geglaubet \*) hat 3). Abrahe mas versprochen, das Chriftus von seinem geschlecht wurdt geborn werden, nit von Imahel, ober einem andern sun, sunder von Isaac, Das glaubet er. Darnach wardt im befolhen, das er Sfaac todten und got opfern folt, des verwilligt er fic und bleubt nichts befter weniger 4) veft und beftendig im glauben, bas vom Sfaac noch Chriftus wurde geborn, vnangesehen, das er jung, in seiner junckframschafft sterben solt. Abraham sorget, wie er gottes gebot polbrecht, und zwenffelt gar nit, bann Got wift sein versprechung wol zu volftreden, und wurdt b) gewißlich b) feiner zusagung genug thun. D wie ein gante gnedige versprechung, ein gnedige vergwiffung, ein anedige volziehung. Der Gotliche fegen ift zugefagt vnd in Chrifto gewiß gemacht und volzogen, Der da ist im gotlichen wesen, die warhait selbs ?), auß vnaufsprechlicher .) lieb bes bymlifchen vaters ber flieffend, darinnen sich warhait vnd gnad verennt haben, wie das der heplig Enangelist Johannes aufsprechen thut 1), in den worten: Bir baben fein glori gefeben, als die glori des eingebornen von dem bomlifchen vater, voller anaden und warhait. Wer mocht boch unns zu bezalen gewisser sein, als ber, ber bie warhait ber versprechung felbs ift? und uns in folder lieb verwant, das er ee hat fterben wollen, bann uns in epnicher 10) zusagung mangel finden lassen. 2mb des willen, 11) ift es vnmöglich, bas bu in Chriftum glaubft, vnd fenst nit von Got gebenedent und gesegnet, humel und erden werden zergeen, das wort Gottes blepbt bestendig steen 12). Ach Got wie geschicht vnns armen menschen, das wir glauben, Got sey mensch worden, und zweyffeln 18) noch an ber verftredung ber zusag, Wie mocht ber ewigen warhapt gröffere ichmach widerfarn, und der vnaussprechlichen lieb gottes mer undancharkait geicheben? Es ift ve nit gnug zu glauben, das Got mensch sen worden, man muß auch glauben, daß er vns fen mensch worden 14), vnd fain awenffel haben, er hab vns alles zu bracht 15), das vns versprochen ift,

<sup>1)</sup> In marg.: Galath. 3 — 2) B. versteend. — 4) B. glaubet. — 3) In marg.: Geneß. 22. — 4) B. belayd nichtt weniger. — 3) B. wirdt. — 6) B per errorem typographi: geswilich. — 7) B add: In menschlichem unser plut unud flaisch. — 3) B. vusprechlicher. — 6) In marg.: Johan. 1. — 10) B. evnicherlay. — 11) B add.: so. — 12) In marg.: Wath. 24. — 12) A. zweyssel. B. zweyssen. — 16) In marg.: Esaie. 9. — 15) In marg.: Rom. 8.

vnd vnser hapl von ') niemant als von im allain suchen, von niemant als von im allain ') gnad vnd barmherhigkait begern vnd gewarten, vnd also ausserhalb sein ') kain trost annemen. Das haist in Christum glauben, vnd ist allain den gesegenten von Got verlihen. In dem sollen sich die Christen teglich üben '), sich selbs prodiern vnd slepsissklich ersuchen, vnd ') wo sie sich in einem weg zwehsselhasstig sunden '), so sollen sie zu got rüssen vmb kresstigung vnd merung sres glaubens, ') dann es ') ist nit ferr von einander, glauben vnd emssisslich begern zu glauben, Bnd wehl') kain billicher begern ist, so geschicht kain erhörlicher ') gebet '), vnd hat also der schwach im glauben trost auß der histigen begird des glaubens, welche auch allain von Got kumbt. Zum beschluß, glaub in Christum, oder beger auss das wenigst vestigklich in jn zu glauben Und zwehssel wehter nit, du bist in jm gesegnet.

Von der versprechung der erleuchtung der Christen. Das vierdt Capitel.

Heremias spricht 12), das die in Christum glauben, kains Lerers bedurffen des glaubens 18) dann Gottes. Es wirdt kainer den andern mer 14) lernen (spricht Got) wie er Got erkennen fol, bann fie werben mich all erkennen, von dem wenigsten biß zu dem maiften, werden er= tennen, bas ich mich vber ir miffetat erbarme, und irer fundt hunfuran nit gebenden werdt. Mer fo werben fie meinen willen erfennen und thun, dann ich wirdt mein newes gefetz inen innerlich einbilden 15), vnd in ire hergen schreyben, Bnd fie werden mich fur jren Got erkennen, vnd ich fie für mein vold annemen, wann fie glauben in bas liecht, wandern im liecht und sein kinder des liechts. Sie haben Chriftum den versprochen Messiam 16), in welchen Got sein 17) wort gesetzt hat 18), ber in fagt alles das im 10) Got gebotten hat, wirdt pemandt die wort, fc er in Gottes namen fagt, verachten, das wil ich felber 20) rechen. Bu bem felbigen follen wir geen, so wirdt vnfer angeficht nit verspot 21). Im sollen wir nach volgen 22), so wandern wir nit in der finfter, Sunder wir haben das liecht des lebens, das liecht das vns nit allain erleuchtet, funder mer lebendig macht, und zum beften entzundt, in Götlicher lieb

<sup>1)</sup> B. in. — 2) suchen, von niemant als von im allain om. B. Quae hic in B. desiderantur in editione A totum versiculum occupant. — 3) sein om B. — 4) B. Christenleüt tägsichen veben. — 5) B. stepsssight, ersuchen omisso habet: vand vad. — 6) B. befunden. — 7) In marg.: Marci. 9. — 6) B. er. — 9) B. wye. — 10) B. erhöriger. — 11) In marg.: Luce. 11. — 12) In marg.: Hiere. 31. — 12) B. bes gesaubens bedürssen. — 14) B. mer om. — 15) A. einbillen. — 16) In marg.: Deute. 18. — 12) B. seine. — 15) hat om. B. — 15) B. in. — 26) B. will got selb — 21) In marg.: Psal. 33. — 22) In marg.: Johan. 8.

erhipt, vnd vns vber vns zuckt in sich, Also das wir in vnns erleschen, in ime brinnen vnd leuchten, erledigt von allem. hicheblichen irthumb. Es ist auch nicht möglich, das die kinder des liechts, im liecht wanderend, irr geen 2). Die weil dann diß 3) liecht not ist, vnd nicht funden mag werden, dann im glauben in Christum, volget 4), das die in Christum nit glauben, in ewige sinsternüß geurtailt vnd verdampt sein, Aber die in in glauben, hie und zukünsstig 3) erleucht werden.

## Von der gewißmachung ewiger versehung. Das. v. Capitel.

DB ein mensch sorgfeltig wurdt und zwenfel gewunn an seiner versehung, dem ift von got underricht gnug-geben. Wer in Chriftum glaubt 1), ber gewart kainer verdamnuß, wirt gewißlich 1) felig, ift ber außerwelten einer, zu der seligkait verseben und verordnet, und in das buch des lebens geschriben. Der aber in Chriftum nit glaubt, in maffen wie oben im britten capitel angezangt, der ift schon verurtault, Darumb bas er nit im namen bes epnigen suns 1) gottes glaubt. seben ift, ber ist zu einer gleichförmigkait Chrifti verseben, und wirdt zu bem Chriftlichen glauben gefordert, in welchem er volgent .) gerecht= fertigt, die glori erraicht 10). Rers vmb, wer nicht in Chriftenlichen Glauben erfordert wirdt, der ift nicht zu der seligkait verseben. Bas thut nun not wepter zu fragen? Wir haben klaren beschand, glauben 11) wir in Christum, so haben wir Christum, werden nicht verloren, vberkummen das ewig leben, das sein die, die der vater zu Christo gezogen hat 12), vnd Chrifto fie felig zumachen auffgelegt, Alfo bas nit einer auß in verlorn werdt. Warumb aber ber vater einen versehen hat, 19) ben andern nit, gebürt vnns nit zu erforschen, wir haben in dem trofts vberig gnug, das wir wiffen, das die all verfeben find, die in Chriftum 14) alauben.

# Bon der erledigung von den fünden. 13) Das. vj. Capitel.

KAin mensch mag seiner sündt ledig werden 10), dann allain im glauben in Christum, der das lamb Gottes ist 17), das der welt sündt hynwegk nimbt, auff in sind vnser aller sündt gelegt 10), und er

<sup>1)</sup> B. allen. — 2) B. gon. — 2) B. das. — 4) B. erfolgett. — 4) B. fünsttig: — 6) In marg.: Johan. 8. — 7) B. gewyß. — 6) A. sun. B. Suns. — 7) B. wöllichem erfolgent. — 10) In marg.: Rom. 8. — 11) B. gelaub. — 12) In marg.: Johan. 6. — 12) B add.: vnnb. — 14) B add.: recht. — 15) B. Gon ledigung von sünden. — 16) B add.: vnb frei. — 17) In marg.: Johan. 1. — 19) In marg.: Esaie. 53. —

ift ber Bock, ber aller welt fündt in die wufte tregt 1), Anfferhalb fein ift kain erlbfer 2), Silfft kain Beicht, Silfft kain rem, Silfft kain menichen werd 3), man muß in Christum glauben ober in sunden erfterben. Derhalben 4) ift went nöttiger, fich im glauben, als im beicht buchlein zu üben. Der glaub in Chriftum feelt b) nymmer, andere übung find miglingig . Der glaub in Chriftum rechtfertigt ?). Der glaub in Christum rainigt 1). Der glaub in Christum macht kinder gottes .). Der glaub in Chriftum versunt den zorn Gottes. Sie kumbt her alle die arbeyten und mit funden beschwerdt find 10), glaubet in Chriftum, so werdt jr erquickt. Durftet vemant nach götlicher gnad, ber kumm baber vnd trinck. Dann wer in Chriftum glaubt, als bie ge= fdrifft fagt 11), auß des felbigen banch werden flieffen fluß des lebendigen maffers. Der glaub ift der recht Jordan 12), darinnen man kindes rainig= tait vberkummet. Der glaub ift ber prunn bes feligmachers 13), barauf man in freuden das waffer der rainigung 14) vnd gnaden schöpfft. Kumbt all zu bisem wasser, je bedurfft nichts barumb geben, sunder je 13) werdt gerechtfertiget allain durch die genad und erlösung, die in Christo ift, ben vnns Got zum erbarmer 16) gefest 17), allain durch ben glauben feines plut vergieffens, auff das sein gerechtigkait angezangt werde. In bem glauben wirdt man felig, auch on die werd best gefat. Dauon tumbt, das vnns nichts nöttigers 10) ift, als im glauben zu üben 10).

Bon der Frenung von 20) den verdamlichen fünden. Das. vij. Capitel.

Webot auch der Christglaubige in sündt felt 21), die götlichen gebot vbertrit, und villeicht mermals, als der nit glaubt, so hat doch der in Christum glaubt disen vortaul 22), das im sein sündt nit zu ewiger verdamnuß zn gemessen werden, das Got darumd nicht von im ziehen wil sein barmherzigkait, sunder sein sündt mit veterlicher straff hun nemen. Dann also sagt Got zum Dauid von Christo23): Wenn nun dein tag24) volbracht sein und du gestorben bist, so wirdt ich erst erwecken deinen samen nach dir, des vater25) wirdt ich sein, und er mein sun, und sein

<sup>1)</sup> In marg.: Leuiti. 16.— 2) In marg.: Efaie. 43.— 2) In marg.: Johan. 8.— 4) B. Derhald.— 5) R. fält.— 9) B. ander ubung sein mißlich.— 7) In marg.: Rom. 5.— 5) In marg.: Actuum. 15.— 5) Verda Der glaub in Christum macht kinder gottes. om. B. In margine A et B: Johan. 1.— 5) In marg.: Rotth. 11.— 1) In marg.: Johan. 7.— 12) A in marg.: 4. Reg. 15. B: 4 Re. 51. sed est cap. 5.— 12) In marg.: Esa. 12. 55.— 14) B. rapnigsapt.— 15) jr om. B.— 16) B. erparmen.— 17) In marg.: Rom. 3.— 12) B. nöttiger.— 16) B. peben.— 26) B. vor.— 21) In marg.: Prouer. 24.— 22) In marg.: Psal. 36. 23) In marg.: 2. Regum. 7.— 24) B. nu bein täg.— 25) B. vaters.

Reich wirdt ewig befestigt und bestettigt, er wiedt erhöcht ober all König ber erben, 2nd 1) ob seine kinder schon mein gesatz nit halten wurden, Nit in meinen Gerichten wandern, mein2) gerechtigkait zunichten, meine gebot pbertretten wurden, so wil ich wol jr unbilligfait in ber rutten haimfuchen, und fie umb ir fundt 1) straffen, ich wil aber mein barmherhiafait barumb von in nit zerströen, in desibalben in der 1) warhait nit schaden, mein testament omb jrer fundt willen nicht zerrutten, noch \*) frafftloß machen, das von meinem mundt aufgangen ift, Dein zusag wil ich halten, sie halten 1) je pflicht ober haltens nicht. Ich wil warhafft belegben, fie befteen ober befteen nicht, dann mas ein mal auß Got geboren ift, wirdt weder funden noch funden mogen zum tobt, fr fündt werden allzept lefilich, allzept vergeblich, allzept abtilglich ) sein. Darumb bas fie auf Got ein mal geborn fein 1), die geburt enthelt fie von funden, nicht ir stards gemut, nicht ir strept, nicht ir vernunfft, nicht ir tugent. So dann niemant auß Got geborn wirdt, er glanb dann in Sesum Christum, niemant der fündt log, er glaub dann in Chriftum, ift vber all maß wunderlich ) vund erschrecklich, das die menschen so vngeubt sein in dem glauben in Christum, wer gut sie wurden durch bas wort Gottes für vnnb für getriben. Dann ob auch tain andere frucht wer des glaubens in Christum, als dise allain, solt bennoch 10) allen menschen gnug vrfach zu folchem glauben geben fein.

## Von ber menig ber verdienst. Das. viij. Capitel.

WIr wissen, das niemandt vmb Got etwas verdienen mag, etwas guts thun, er sey dann vom vater in Christum gepflantt 11), das nicht in ander wenß 12) geschicht, als durch den glauben in Christum, wie das der tert Iohannis vermag 13): Ich din der war weinstock, mein vater ist 14) der bawman, der all reben, die nicht in mir 15) frücht tragen, hyn würsst, Die aber frucht bringen, die beschneydet er, auss das sie noch mer frucht bringen. Als nun die reben nit von jr selbs frucht bringen mag, sy bleyde dann im weinstock, also mögt auch jr kain gut 10) fruchtbard werd voldringen, jr bleydt dann in mir. Ich din der weinstock, ir die reben,

<sup>1)</sup> In marg.: Psal. 88. — 2) B. meine. — 3) sie vmb ir sündt om. B. —
4) B. die. — 3) B. zu ritten oder. — 6) B. vhzangen ist halten, wil ich mein zusage? sie halten. — 7) A. abtillich. B. abpitlich. — 9) In marg.: 1. Johan. 5. —
7) B. verwunderlich. — 10) Edd.: demnach. — 11) In marg.: Matth. 15. —
12) B. nit anderer wense. — 13) In marg.: Johan. 15. — 14) ist om. B. —
15) in mir om. B. — 19) B. guttes. —

wer in mir bleubt und ich in im, der treat vil frücht 1). Dann ir mogt on mich nichts thun, Wer in mir nit blepbt, der wirdt nit allain nit aut frücht tragen, gutte werd thun, funder seine werd werden außge= worffen, verborren, ins feur versamelt und verbrendt. Go wir bann in Chriftum durch den hymlischen vater im glauben gevflangt 2) sein 3), ift anaenscheinlich, das fain mensch guttes thun mag 4), er glaub dann in Christum, sunst sein anch sein vermaint tugent fündt, verworffen vnnd ins hellische feur verurtault, was sollen dann die haulosen s) gedicht der fitlichen tugenden, das vrtayl rechter vernunfft, die aufraichung gutter mainung, aufferhalb bes glaubens in Chriftum ift tain tugent, tain rechte vernunfft, fain gutte mainung. Difer underricht ftimbt ) zu, das Jefus 1) den Juden faget 1), Sie sollen fich der werd flepsfenn, die in das ewig leben blepben, Die inen der fun bes menichen geben wirdt, fragten sie: Bas follen wir thun, das wir Gottes werd wurden? Antwort in Jesus und iprach zu in: Das ift bas werd Gottes, bas ir in den glaubt, den er gefandt hat. Derhalben follen und muffen wir die werd thun, die da bleyben, Die Got in vnns würdt, die auf dem glauben in Chriftum ber flieffen, die selbigen blenben ennig ins ewige leben, die andern alle werden verlorn, find fruchtloft und entel .).

## Von gewisser erhörung bes gebets. Das. ir. Capitel.

WErbet jr in mir beleyben '\*), vnnd meine wort in euch, So wirdt euch geschehen alles das jr bitten werdt in meinem namen. So lang man nicht bittet in meinem namen. ist man der erhörung nit gewiß, Wenn man aber in meinem namen bittet, wirdt man nemlich gewiß erhört. Es ist auch kaines fürbitters '') not, dann der hymlisch vater liebt euch, vmb das jr mich habt geliebt '2) vnd habt gelaubt '2), das ich von got außgangen sey. Wil pemandt seiner pit gewiß sein, der glaub in Christum, dann wer in Christum glaubt, der ist von Got geliebt, bedars kaines fürbitters '4). Ich strass in kainen weg die anrüssung der heyligen, das sie Got für vnns bitten, Ich strass aber, vnd auss höchst so ich mag, die verkerung, das wir das vngewiß dem gewissen schieden, wir wissen nicht ob wir erhört werden, wenn wir '0) schon all heyligen angerüsst haben, Sein aber gang vnd gar gewiß, das wir ers hört werden, so wir in Christum glauben, den vater auch on fürbitte '7)

<sup>1)</sup> B. frucht. — 2) B pflangt. — 2) sein om. B. — 4) B. müge. — 5) haplosen om. B. — 6) B. bestimpt. — 7) In marg.: Johan. 6. — 6) B. gesagt. — 6) B add.: 12. — 10) In marg.: Johan. 15. — 11) B. vorbittere. — 12) B. gesiebt habt. — 13) B. habe glaubt. — 14) B. vor pitere. — 12) so om. B. — 16) B. wann hyrm. — 17) B. an vorbete.

bitten. Eins ift löblich, vnd zanget den bemutigen bitter, Das ander ift not, vnd zanget an ') den gewaltigen erwerber. Dann so gleich all hepligen jr ') gebet für dich thetten '), hettest du den glauben in Christum nicht, wer vergebens, Glaubstu, so ist dir die sach von Got vergewißt. Damit wil ich doch nit abgeschlagen haben, das der hepligen fürbit mermals Juden vnd Hayden zu guttem kumbt, Bud das Got vmb der hepligen gebet Juden vnnd Hayden zu hilfs kumbt, gibt in aber dennoch') kain solches gab, er hab in dann vor geben den glauben in Christum, in welchem die gewißhait der erhörung rwet. An den andern gaben zeytlicher ding macht man kain sess, das gibt Got gutten vnd bösen, gerechten vnd vngerechten, vnd gewonlich den bösen mer, als den gutten. Bon seligen gaben steet die') vermanung'): Bittet im glauben Christi, so nemet ir gewißlich, suchet, so sindet jr, klopst, so wirdt euch gewißlich auss gethan. Beschließlich, Glaubt in Christum, so erwerdt ir alles, das ewer frumbs hery begert.

Bon der vnauflößlichen verennigung mit Chrifto. Das. r. Capitel.

DEr glaub in Chriftum left kainen 1) menschen bey und in im felbs belegben, zeucht vberfich und feprt nicht, bis der glaubig uns in Erftlich verennt Got all glaubig, also das fie ein Got erbebt ift. berp, ein seel in Got gewinnen, vnd wirdt im felbigen Chriftus erbort in seinem gebet, da er spricht): Heyliger vatter behalt bie in beinem namen, die du mir geben baft, auff bas fie ein bing sein wie wir. entspringt die eynigkait der kirchen. Dife gebet betreffen nicht allain die zwelffpoten 10), funder alle die 11), die auß jrer leer in Chriftum glauben, wie der tert Johannis klerlich inhelt, die in Chriftum glauben, sollen in Got der gestalt verennt sein, wie der vater in Chrifto, und Chriftus im vater, eins willens, eins gemuts 12), eins fins, einer mainung, einer begerung 18). Nachmals verennt got die, so in Chriftum glauben, mit Chrifto, in dem anfengklich, 14) das fie mit im ein leib machen, in welchem er das haubt, fie die gliber sein, Bud wie 18) alle gliber vom baubt, fie von Chrifto regiert und gelaut werden im geuft, der maffen, das im zu innerlicher lettung im 10) gepft niemandt mer not, dann ber 17) epnig Chriftus genüger als genug ift, burch in epnig geußt

<sup>1)</sup> an om. B. — 2) jr om. B. — 3) A. thettet. B. thaplten. — 4) Edd. bemnach. — 5) Melior videtur quam B praebet lectio: fälige. — 6) B. bise. — 7) In marg.: Luce. 11. — 5) B. last kain. — 7) In marg.: Johan. 17. — 10) B. Apostelenn. — 17) bie om. B. — 12) A. gemüt. — 13) A. wegerung. — 14) In marg.: 1. Corin. 12. — 14) B. wir. — 15) B. in. — 17) B. bie.

Got in pufere bergen 1) all genftlich gab 2). Wer fich funft die selbigen au geben eindringt, der enpeucht Christo sein eer, die im allain zugebort. In frafft bifer mannung iprach Jefus zus) Saulos): Warumb perfolgest') mich? Do er die Chriftglaubigen verfolget. Bber bife enni= gunge) mit Chrifto ift noch ein andere, in welcher Got Chrifto ben, ber in in glaubt, zu der Ge gibt "), das also Christus und der in Chriftum glaubt, vnauflöglich mit einander ) verbunden sein. Difer Ge ift die Ge im paradyf ein Sacrament .), ein warzaichen, in welcher Chriftus all gebrechen, durfftigkait und fundt auff sich genummen, und er ist die sündt worden, damit er ons Gottes gerechtigkait macht in im 10), bargegen all fein volkummenhait vns zu geavgnet, ift felber vnfer wephhait, gerechtigkait, behepligung und erlösung, 11) uns 12) ist er geborn, pns ift er geben, pns hat er gelebt, pns ift er13) gestorben, sein leben und sterben, seine leren, würckung, und leyden hat er uns augen gemacht, allain im glauben, und in bem selbigen und widerumb Chrifto ge= angnet, wehl wir bes felbigen in rechtem glauben fein, so muffen alle bing 14), Aposteln, welt, leben, todt, gegenwürtige und zufünfftige, unfer sein. Noch ist ein höhere verennigung, in welcher Chriftus, und ber in ine glaubt, fich gant in Got ergeben, bas er allain alles in allen bingen sep, alles in allen bingen wurck 15). Bon solcher verennigung vil zu reben, ift vber vnnfern verftandt, fo lang bifes leben werbt. Das 10) ift allain vnzwenflig, Welcher in Chriftum glaubt, ber wirdt in ber geftalt mit Got ewig verennigt.

Biß her hat Doctor Staubig auß im selbs und augner bewegnuß geschriben, und procediert, Aber die hernach volgenden drey Capitel hat er auff anhalten seiner mit verwanten gemacht, aber auß was vrsachen, mag ein yder, der sie thut lesen, wol ermessen, auß was bewegnuß solchs anhalten geschehen sey, doch wil ich dem fürsichtigen Leser das gericht haim sehen. 17).

## Von ber Tittelchriften Frrung. Das. rj. Capitel.

NAch den wolgegrünten Sentencien von der magnificent des glaubens in Christum seprt der seindt menschlichs hanls nit in Adams kindern, ung 18) er sie in misbrauch des glaubens bringt, Bildet jnen auch 19)

<sup>1)</sup> B. hers. — 2) B. gaben. — 5) B. 3um. — 4) In marg.: Actuum 9. — 5) B add.: bu. — 6) B. maynung. — 7) In marg.: Ofee. 2. — 2) B. in ain. — 9) In marg.: Epheß. 5. — 10) In marg.: 2. Corin. 5. — 17) In marg.: 1. Corin. 1. — 12) B. vnb. — 12) er om. B. — 14) In marg.: 1. Corin. 3. — 13) B. wirdt. — 16) B add.: aber. — 17) Verba Biß her — haim seizen. B non habet. — 16) B biß. — 19) B. vn evn.

torechten glauben ein, Dauon er auch das Guangelisch leben trennet, als sev es möglich on das Euangelium recht zu glauben, taylen und schapden auch die werck!) vom glauben, gleich als möcht man vnuer= aleicht mit dem leben Chrifti recht glauben. D list des fennds. D ver= layttung des volcks. Der glaubt gar nit in Christum, der nit thun wil. wie Christus than hat. Eben ber glaub ber bir bas vertramen in Chriftum auflegt, ber bringt 2) bich zu ber nachuolg Chrifti, ber vnns in allen autten werden und leuben vorgangen ift, und unns ime nach zuwolgen erfordert, Der vmb wifern willen gelitten, vns bamit Erempel geben hat's), in sein fuß trit zutreten 4). Bor ber narren red. Der in Christum glaubt, der bedarff ) tainer werd. hör bargegen spruch der warbait. Das Reich Gottes lendet gewalt, und die jn gewalt thun, bie rauben ins .). Lucas , ber ) zanget an ), bas niemandt in bas Reich Gottes kumme 10), er thu jm bann gewalt. Johannes 11): Wer fein feel liebt, der verlier fy. Wer fein leben bie haßt, der behelts in das ewig leben. Wer mir dient, der volg mir nach. Wer mir nach volgen wil der verlaugen fein felb8 12), und volg mir mit feinem creut 13), vnd thu das selbig teglich 14). Wer mich liebt, der wirdt meine wort halten 18), den wirt der vater lieben, zu dem 16) werden wir kummen, und ben im bleyben. Der meine gebot hat und behelt!") sie, der liebt mich, vnd wirdt von dem vater geliebt, And ich wirdt in lieben, vnd mich 18) im offenbaren. Item wiltu in das leben geen, fo 10) behalt 20) bie gebot21). Dauid fragt22), Wer auff ben berg bes herrn fteng, und ftee in seiner hepligen stat? Antwort: Des hendt unschuldig sein und23) bes bert rain ift\*), ber on madel eingeet24) und würdt gerechtigkait, ber die warhait redt und betreugt niemant mit seiner zungen, Der von dem bosen weicht 26), und thut was gut ist, Der im glauben 26), und in ber lieb, und in der behenligung bleubt. Beschließlich ift weder dem Glauben, noch der lieb, noch der behepligung genug geschehen, es werden bann die gebot Gottes gehalten22), von welchen auch nicht ein Tittel muß vbergangen werben, Ja fie muffen Guangelisch volbracht werben, auff das sie frücht des lebens sein. Aber der bog genft gibt seinen

<sup>&</sup>quot;) B add.: Crifti. — <sup>3</sup>) B. außlegt, ber pinbett. — <sup>3</sup>) hat om. B. — <sup>4</sup>) In marg.: 1. Petri. 2. — <sup>3</sup>) B. bebörff. — <sup>5</sup>) In marg.: Math. 11. — <sup>7</sup>) In marg. Euce. 16. — <sup>9</sup>) ber om. B. — <sup>9</sup>) an om. B. — <sup>10</sup>) B. reych tumme gottes. — <sup>11</sup>) In marg.: Johan. 12. — <sup>12</sup>) B. ber felbig sol verlaugnenn seinn selber. — <sup>12</sup>) In marg.: Math. 16. — <sup>44</sup>) In marg.: Euce. 9. — <sup>13</sup>) In marg.: Johan. 14. — <sup>16</sup>) B add.: selbigen. — <sup>17</sup>) B. hest. — <sup>18</sup>) mich om. B. — <sup>19</sup>) so om. B. — <sup>20</sup>) B. hatt. — <sup>21</sup>) In marg.: Matth. 19. — <sup>23</sup>) In marg.: Psal. 23. — <sup>23</sup>) vnd om. B. — <sup>3</sup>) B. sein. — <sup>24</sup>) In marg.: Psal. 14. — <sup>25</sup>) In marg.: Psal. 36. — <sup>26</sup>) In marg.: 1. Timo. 2. — <sup>27</sup>) In marg.: Math. 5.

vnuberwindtlichs vertrawen, das vns niemandt 1) hyndern möge an den binaen, bie in Götlichem2) Rat beschloffen sein, bas vns tobt vnd leben, Sa alle bing zur feligfait fürdern muffens), bas weber teuffel. bell. fundt, welt, flevich, noch kain anfechtung vns in verdamnuß bringen moge, Ja nicht in erschreckung4), in klainmutiakait, ich wil geschwigen ins) verzwepflung trucken. Soliches vertrawen fleufit auf ber erkanten lieb Gottes zu unse), wirdt in unse) burch unfer hypige lieb zu Got für vnb für erhebts), vnd ) in dem wort Gottes von tag zu tag ge= ftercit, Sp wirdt 10) in der gedult bewerdt, im todt beftetet 11). darumb bas es allain in Gottes versprechung gegründt ift, die vnwandelbar. unbeweglich, ewig, stett steet, und vestigklich beleubt 12), dann ber verfprecher ift almechtig 13), ber raicher und barbieter 14) ift die warbait. ber tröfter ift ber heplig gepft. Bom versprecher wirdt ber hoffer onerschrocken, vom barraicher begirig, vom tröfter in aller arbent, in aller trübseligkait willig vnnd frolich. Difes fein die drep besten gaben, under welchen der glaub die erst ist, und der andern ein zu tragerin. war wirdt niemant 15) Got vber alle bing lieben, wenn er in nicht ertent, als der in liebet, als sein freundt, sein seligmacher.

Nun mag man solliches in nichte erkennen, als im glauben 10), Derhalb muß ber Glaub schon da sein, wenn die lieb anfaben fol. Defigleichen 17) muffen bende Glaub vnnd liebe da fein, fol fich ber mensch gant und gar Got vertrawen 18), guts und bog gleichmutig von im annemen, Dann niemandt 19) vertramt fich bem andern, er glaub ine bann seinen 20) freundt sein, Niemant ergibt sich einem den er nicht lieb hat. Darumb muffenn glaub und lieb ber hoffnung einen 21) ein= Auß dem ift ein mal gewiß, das die brey gaben in gang machen. einer ordnung von Got in vns kummen, und eine der andern auf apgenschafft ber natur nach volgt, also bas man nicht hoffen mag, man liebe bann, nicht lieben mag 22), man glaube bann, und wenl man nicht lieben mag on ben glauben, nicht hoffen one ben glauben, wie mocht man bann autte werd thun on ben glauben? Darauf erkennen wir ben groffen vnuerstandt ber, die sich auß menschen 23) werd rumen und schwengen des glaubens, So boch auch innere gutte werd nit sein mo-

<sup>1)</sup> B. niemants. — 2) B. im götlichen. — 3) In marg.: Rom. 8. — 4) B. erftredung. — 3) B klainmuttigkait, schweig yn. — 5) In marg.: Rom. 5. — 7) in vns om. B. — 3) B. Got mer vnd mer erhaben. — 6) vnd om. B. — 10) Sy wirdt om. B. — 11) B. beftät. — 12) B. ewig stat, vnd sest beleibt. — 13) In marg.: Hebre. 6. — 14) B. raicher ober exhibiterer. — 12) B. hemant. — 16) In marg.: Rom. 5. — 17) B. Dergleichen. — 18) B. Got ganh vnd gar vertrawen. — 19) B. niemants. — 20) B. in dann sein. — 21) B. ain. — 22) mag om. B. — 23) B. der, die aussere menschen.

aen on den Glauben. In lieben und hoffen fteet der gut will 1), in welchem man selig werden mag, ob man auch der aussern werck kains ihun möcht, dann Got gibt 2) wol bende, innere und auch auffere 3) gutte werd, boch nit allzept mit einander, wann die auffern nymmer on die innern 4). Aber die innern mermaln on die auffern 5), Sie fein bepbe von Got, ) wollen und volbringen, fummen aber nit allzent mit ein-Derhalben geschicht vil mals, das rechter autter Glaub on bie auffern?) werd ift, nymmer aber on die innern gutten werd, von den selben innern gutten 1) werden ift ber Spruch gerecktfertigt. Der glaub on die werd ist todt. In den innern werden, glauben und ) lieben und hoffen, werden volbracht die ersten und treffenlichsten dren gebot gottes, die gebot der ersten Tafel, darinnen erschennt, das der in Christum glaubt, helt gewißlich vnnd 10) on underloß die ersten gebot. Bud nach dem er alles zuthun willig ift'i), das im ober die drey gebot von Got auffgelegt ift, helt er die andern gebot auch alle, so vil sie ben innern menschen berüren, Das geschicht in ber liebe bes nechsten, ob er schon die aussern werd der andern gebot noch nicht erraicht12). jo vil im willen geschehen mag, das thut er, 18) das auffer rechtaeschaffen volbringen erfordert ein sundere gab Gottes.

Auß dem allen must<sup>14</sup>) du bekennen, das der<sup>15</sup>), der in Christum glaubt, helt alle gebot Gottes, So vil jm möglich, vnd das jm noch nit möglich, ist er zu halten begyrig. Das ist<sup>16</sup>) vrsach vnd grundt, warumb sich nit zimbt, den glauben von werden, noch die werd vom glauben zu taylen.

#### Bon den Chriftlichen werden. Das. riij. Capitel.

Chriftenliche werck sein die allain, die auß Christlichen Glauben her fliessen, die selbigen sein eynig gut, eynig verdiensttich, eynig vund kain anndere von Got gebotten. Darumb als Christus gefragt wardt (wie auch oben gemelt), welches götliche werck weren, zangt er eins, darinnen die andern alle beschlossen, sprechend 16): Das ist Gottes werck, das jr in den glaubt, den er gesandt hat.

Auß dem glauben fliessen liebe, hoffnung, gehorsam, frid, keuschait, miltigkait, warhait, strept wider die begirligkait.\*), in den 1°) sein alle an-

<sup>1)</sup> B. willen. — 2) B. gibt Got. — 5) B. juner vand ausser. — 4) In marg.: Rom 6. — 5) wann die aussern — on die aussern] B. wol nymmer die aussern on die junern Aber zu mererm tail, die junern on die aussern. — 6) In marg.: Philip. 2. — 7) B. on ausser. — 6) gutten om. B. — 6) vad om. B. — 10) vand om. B. — 11) ist om. B. — 12) B. erraichte. — 12) B add.: Aber. — 14) B. müst. — 113) der om. B. — 16) B. add.: die. — 17) In marg.: Sohan. 6 — 18) In marg.: Erodi. 20. — 19) B. denen.

bere ') gutte werd begriffen und von got gebotten, in juen ') sein alle gebot volbracht. Was in vept gemelten werden nit begriffen ist, das hat Got nit gebotten, ist nit gut, ist nit verdienstlich, sleußt nit auß dem rechten Christlichen ') glauben. Das ist vrsach, warumb got alslain den glauben für ein ') guts götlichs werd angezangt hat, ') die andern werden im glauben und durch den glauben götlich ').

### Befdlug.

Dise obgemelte underricht wöllet annemen und darauß vrsach schepsfen, mit grösserm fleyß euch zu üben?) unnd probiern in rechtem Christlichem e) glauben, in dem hahl und gnad, on welchen kain hail ist. Ich laß die werd in jren wirden, Sag aber, das sie ausserhalb des glaubens in Christum fruchtloß und vilmalß schedlich sein. Der glaub ist allen menschen zutreglich, niemant nachtanlig, Der Glaub lebt und macht leben, e) sepert nymmer, würdt für vund für, ung wir das ewige leben erraichen und besitzen. Darzu helff und 10) Got. Amen.

Jesus Dein bin ich, mach mich selig. Doctor Johannes Staubig Abte zu sant Peter zu Salzburg. 11)

#### VI. Libellus de exsecutione aeternae praedestinationis a Ch. Scheurlo Noribergensi ex Latino in Germanicum sermonem versus. 1517.

De hoc Staupitii opusculo quae sint praemonenda, in altero volumine videas ubi textum reddam Latini archetypi: cui quominus Scheurlianam quoque versionem inseram, obstat quam inii ratio librorum edendorum. Cur autem extremam eam posuerim, neminem latebit; non enim ipsius Staupitii est. Ex qua quum nulla unquam editio repetita videatur, textum constituere nihil habet difficultatis: ubi vero discedendum erat, in inferiori margine annotavi editionis principis lectiones. Inscriptio libri haec est:

<sup>&#</sup>x27;) andere om. B. — ') B. denen. — ') B. dem rechtem Christenlichen. —
') ein om. B. — ') B. add.: dann. — ') B. add.: x. — ') B. pebenn. — ') B. im rechten Christenlichem. — ') B add.: vnnd. — ') A. vnd. — ') Post Amen. B nihil habet nisi nomen scriptoris Johannes Staubis. —

"Ein nutbarliches | büchlein, von ber entlichen volzie- | hung ewiger fürsehung, Wie das der wirdig vatter Joan | nes von Staupty, Doctor, vnd der reformirten Augusti- || ner Bicarius, Das heilig Adust das ') 1516 Jars, zu Nurm | berg, got zu lob vnd gemeiner wolphart gepredigt hat. || "Sequitur imago quam in altero volumine describam, tum hi tres versiculi: 15. Jesus. 17. || Dein bin ich, mach mich selig. || B. J. B. S. || "34 folia formae quaternariae, quorum ultima pagina nuda 3).

Dem Fürsichtigen Erbern und weisen, herren hieronimo Ebner, ber ftat Nurmberg Lofunger, entpewt ich bruder Joannes von Staupis, gots und der reformirten Augustiner unwirdiger knecht, was ich zu sampt meinem fteten gebet libs und guts vermag, begirlichs fleiß ju Kürsichtiger erbar und weiser sonder lieber herr, mir hat bise berömpte stat Rurmberg, ich weiß nit auß welchen bewegungen von jungen tagen, ich mein auch ee vnd ich fie gesehen hab, Nemlich por beme bas mir ir loblichs, weißlichs, redlichs, rechtlichs, gotformiges regiment befant worden ift, für andere gelibt, so hoch, das mich auch widerwertige gegenwürffe von guter zuuersicht, vertrawen und gunft bu iren einwonern, vornemlich iren regireren, nicht hat abwenden mügen. Wann mir aber nun zurzeit jre schauwirdige tappferkeit, gute ordnung, porbetrachte bandlung, fenffte regierung, und gots forcht in offens geficht gefallen, ift schon mein gemueth inen mein taglang zu bienen beftellet, ber gestalt, das sy nicht minder meiner dinsparteit zu gewarten haben, dann ich vermag, vnnd so ich über das von jrer erzeigten frundtschafft und wolthat, als man fagt, beftrickt, befinde ich nicht arbent als freude in irem binfte, zu benen ich von gote schickung entpfangen, und breuchlich sein mag. Der halben ift mein vertreuliche bit an e. f. m., nach bem ir biefer zent regirender Burgermepfter, vnnb mir ge= brubert worden fent, darpu mein gegenwertige predig mit flepffiger in= nigkent gehört habt, ir wöllet an ftat und von wegen eines erbarn rabts eegemelt, bu einem geluckseligen newen jar, biefen erften tribut von mir annemen, und in gemeinen nut, whe ewer ftandt, ampt unnd wirde erforderen, teren, will mich bo mit beuolben haben. Geben pu Rurmberg, Auß der Augustiner klofter Am bepligen jars tag, nach ber Geburt Chrifti 1517

> 15 Thefus. 17 Dein bin ich, mach mich felig B. J. B. S.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sic ed. pr. pro bes. — <sup>3</sup>) Ubi Geuder et Grimm in describendo libello a me discrepant, fide non sunt digni.

Barumb got alle ding entlich erschaffen, vnd das menschlich geschlecht erlößt hat.

Das erft Cavittell.

- 1. Der schöpsfer Himels und Erden, und aller ding, die dorinnen sein, 1) ist got. Alle seine werck sein vol der glori des herren, alle kunst hat er erkant in ewiseit, und in das zil des wesens einer ytlichen creatur gesehen, durch ein einig ansehen betracht er die vergangen, gegenwurtigen unnd kunstigen ding, kein wort, auch kein gedanck ist im verborgen, und darumb hat er nit ungenerlich, oder von geschichten, sunder vorseslich, wolbedechsich, alle ding erschaffen, mit seiner götlichen weißheit geziret, und begirlich gemacht. Er hat 2) ein ides ding sunderlich, gut, und sie all samptlich vast gut, wiewol nit die aller besten geschaffen, In massen es auch der creatur nit gezimet, das sie die pest seve. die in dem, das sie ein creatur ist, zu nichte lausset und eilet, es sey dann, das sie der enthalt, der sie erschafsen hat.
- 2. Die weil aber, das gut ist, allein von dem besten, vnd des besten wegen, geschehen mag vnd sol, dem nach hat der herr von wegen sein selbst 3) alle ding gewurckt, nit allein zu dem wesen, das von der erschaffung entstet, sunder auch zu dem guten seligen wesen, so ex durch die erlösung würckt. Wann zu gleicher weiß er alle ding erschafft, das sie sein, von wegen sein selbst, also widerbringt er auch, das gefallen ist, auff das es gut und gerecht sen, von wegen sein selbst, wie die schrifft anzeigt 4), Ich din, spricht der herr, ich din selbst der dein ungerechtstett außlescht, der deiner sunden nit gedenken wirdet, von meinet wegen.
- 3. Nach dem aber nichts bessers, dann got erdacht, vnd seiner vn= entlichen volkummenheit nichts zugesetzt noch entzogen werden mag, er= fordert anders nichts, dann allein das loh, glori vnd ererbietung, Bnd darumb sich zu erkennen vnd lieben, \*) hat er die heiligen machen aufsprechen alle seine wunderbarliche werd, die bestetigt hat got der al= mechtig, bestendig in seiner glori, auf das er erkant gelibet, vnnd gelizbet gelobet werde, dem allen nach ist die entlich vrsach der erschaffung vnd erlösung das lob des schöpfers vnd erlösers.

## Von der Rugbarkent des lobes. Das ander Capitel.

4. Dem lob gotes mocht nie mangeln enn henlsame frucht bes, ber gepürlich gelobet hat, wann in bem, bas wir loben, machen wir

<sup>1)</sup> In marg.: Eccl'i. 42. c. — 2) In marg.: Gen. 1. c. — 3) In marg.: Prouer. 16. c. — 4) In marg.: Efa. 43. c. — 5) In marg.: Excl'i. 43. c.

got groß in vn8, der in im selbst vnmessig ift, vnd so wir die ganzen creatur gegen im vernichtigen, bereiten wir got ein wirdige wonung 4), vnd werden ein herbrig des heiligen geists, die gots vol vnd aller creatur leer ist, als dann entewsern wir vn8 vnser, hören auf zu sein, das wir waren, sahen an zu sein, das wir nit waren, dann warlich 2) von natur waren wir kinder des zorns, durch die gnad werden wir kinder gots, In Adam waren wir verslucht, in dem verheisen samen sein wir gebenedeiet.

- 5. Darumb ist ber creatur nichts nuzers, dann die widerkunft mit dem lob zu irem ansand, das sie von jr abweich und gee zu got, Wann got mag nit wirdiglich gelobt werden von imants, der sich selbst nit vernichtigt. Derhalb ist ein ider so vil dest seliger, pe mer er von im selbst entledigt, Bnd der ist in ewiseit selig, der von dem lob gots nimmer abweicht.
- 6. Do kummet her der geist des herren und spricht 3), O got der tugent, wie gelidet sein dein wonung, mein seel begert und vergeet in dem vorhof des herren, mein herp und mein flensch haben sich in frewden erhaben, sein von inen selbst gesprungen in den lebendigen got, und bald darnach, O got selig sein, die in deinem hauß wonen, dann sie werden dich loben von ewiseit in ewiseit.
- 7. Do ben ift nit zu verschweigen, das aus dem mundt und herzen der vernunftigen creatur erfordert wirdet das lob für all creatur, die jr underworffen und von irent wegen erschaffen, und fürnemlich, die jr in sonders zugeeignet sein, do mit durch zunemung der gaben die bezechnung der gaben auch wachsen und aufnemen, wann die entpfangen wolthat verbinden auß irer natur und eigenschaft.

### Bon dem mangel des Lobs der Creatur. Das drit Capitel.

8. Zv gleicherweis wir die vnbekanten ding nit lieben 4), vnd die vngenungsam bekanten nit genungsam lieben, also mögen wir auch nit loben, das gang vnbekant ift, vnd keins wegs geliebet wirdet, mögen auch nit wirdiglich loben, das verporgenlich gesehen vnd kuel gelibet wirdet. Die weil aber 4) niemant den vatter erkant hat, dann der sun, vnd dem es der sun wirdet eröfnen wöllen, so kan niemant sormlich got loben, der nit gloubt, vnd vergicht Christum den waren sun gots, wer den selben sicht, der sicht den vatter 4), wann der vatter ist im sun,

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: 1. At Co. 3. c. — 2) In marg.: At Coh. 2. c. — 3) In marg.: Pfalm. 80. c. sed est ut recte habet Latinus textus vulgatae editionis psalmus 83. — 4) In marg.: 1. Johan. 4. — 5) In marg.: Math. 11. c. — 6) In marg.: Johan. 14. c.

vnd der sun im vatter, Ich sprich, er sehe in ipundt durch den glouben, nachuolgent clar in seiner eigen gestalt, 1) als und er gesehen ift.

- 9. Wann das Christus der sun gots gelaubt, erkant und geeret wirdet, 2) entsteet nit auß der offenbarung des sleischs und bluts, sonder des himlischen vaters, so wir den glouben, sein wir yzundt durch die hoffnung selig worden 2), und mögen mit allen heiligen vermittelst götslicher gnad begreissen 4) die preite, die leng, die höhe, die tiess, mögen auch wissen, wie die lied Christi alle kunst ubertresse, do mit wir erstullet werden mit aller götlicher volkummenheyt.
- 10. Wer got formlich loben will, der muß vnzweiffenlich wissen, worinnen er furnemlich wöll vnd sol gelobt vnd geeret werden, vnnd sein vier houptstuck, Das erst, das er erkant werd almechtig, einer vneentlichen mechtikeit, einer vnmessigen maiestet, vnd das ist die weite, auserhalb der nichts ist.
- 11. Zum andern ift not, das wir bekennen, das seiner weißheyt kein zal ist, ) die vestiglich rurt von end ins end ), die alle ding süssigklich ordnet, dis ist die lenge, die ein zeber umbgreissen sol, do mit er got rechtformlich lob.
- 12. Das brit ist mer not, dann die andern, das wir erkennen die hochheit der zallosen barmherzikeit gots), vnd das sein erbarmung übertressen alle seine andre werd. Das vierdt ist auch not zu wissen, das sein vnaussprechenliche gerechtstett vndiglich ist, vnd seine vrteil vnergrüntlich), diß sein die vnersorschlichen reichtumd Christi., vnd das verporgen sacrament vor der welt in got, der alle ding erschaffen hat, domit geoffnet werde die manigsormig weißheit gots den gewaltigen vnd magistraten, in den himlischen engeln, durch die kirchen, nach bescheener vorordenung der ewikeit, die er gemacht hat, in christo Ihesu, vnserm herren, in dem wir haben vnser zuwersicht vnd einen vertrewlichen zugang, vermittelst seins gloubens.
- 13. Auß dem allen erwolgt, das got seinem gebürenden lob nach nit erkant wirdet, biß so lang wir Christum erkennen<sup>11</sup>), Sunderlich die weil die hochheit der barmherzikeit auserhalb christus nit gesehen ist, noch gesehen hat mögen werden. Diß haben verstanden die weisen der Juden, in dem das sie für vngezweiselt hielten, das den namen gots,

<sup>1)</sup> In marg.: 1. Johan. 3. c. — 2) In marg.: Wath. 16. c. — 3) In marg.: Ab Sto. 8. ca. — 4) In marg.: Ab Ephe. 3. c. — 5) In marg.: Ect'i. 3. c. — 6) In marg.: Pfal. 4. 6. ubi Lat. text.: Pfalm. 4. c. — 7) In marg.: Sap. 8. c. — 6) In marg.: Pfal. 44. c. — 7) In marg.: Pfalm. 35. — 10) In marg.: Ab Ephe. 3. c. — 11) Ed. pr.: entenuen.

Tetragramaton, ausserhalb Messias niemant in einem verstentlichen sinn möcht aussprechen, Darumb das die vier puchstaben bemelts namens in teinem wort teinen volkumen sin machen, noch einichen ausgetruckten verstant sunder Messias anzeigen, Bnd dise ding sein mer dann war gewesen, wann allein in Shristo sein vntereinigs ersunden worden pho ernente vier vnbegreislich condicion, qualitet oder vmbstend.

#### Bon ber fürsehung ber hepligen. Das virbt Cavitel.

- 14. AVS vorangezeigtem ist meins achtens genugsam an tag bracht, bas got ausserhalb seiner erkantnuß und lieb nit gelobt, und auserhalb ser gewisser erkantnuß nit wirdiglich gelobet mag werden, die dann an den glouben Christi niemant erlangt. Nun beruet der gloub in den dingen, in denen die wissenheit mangelt, und die erfarnheit aushört, do nichts verhart, dann der gloub, hossnung und lieb.).
- 15. Diser gloub Christi ist so nottursstig, das an den vnmöglich ist²), got wol zugeuallen, nun mögen wir den von vnß selbst nit erslangen, darumb das sleisch vnd plut jnen nit erösnen³), Wann es ist ein gab gots, vnd die nit aus vnsern werden entstet⁴), do mit niemant frolod, gleich als wer er aus eigner verdinstnuß in die zal der heiligen eingesschriben, vnd vermein auß natur zu sich zuzihen, das allein der gnad zugehört vnd eignet.
- 16. So du aber der natur anders nichts, dann du von Abam genommen, zuschreibest, so hastu den glouben, die hosnung und lieb nit, sunder allein ein halbtotigen schwachen verwunten menschen »), der auch der möglichen werd der natur nit mechtig ist, und noch weniger der werd, die ober uns sein, die all unser macht übersteigen, das ist, erkennen got, den triseltigen und einigen, und den sun gots, got von got, das liecht von dem liecht, der mensch worden, gelitten hat, gekreütigt, und gestorben ist.
- 17. Wann auch wnser Augustinus, der doch in der höhe des lichts der natur wandret, mocht nit erdencken, was heimlicher verborgenheit het, das wort ist mensch worden, Darumb ist gewisser dann gewies, das nie keiner durch eigne oder frembde sinreichent den waren glouben Christi erreichen hat mögen.
- 18. Bnd darumb, als in der gotheit verlasen vnd erkant würd, das der mensch solt geschaffen, vnd im alle leipliche ding vnterthenig werden,

<sup>1)</sup> In marg.: Ad Cort. 13. c. — 2) In marg.: Ad Heb. 11. c. — 2) In marg.: Math. 16. c. — 4) In marg.: Ad Coph. 2. c. — 5) In marg.: Suc. 10. c.

zu dem lob vnd glori gots, do erewgent sich zu handt der creatur nichtikeit, vnnd das vnmöglich were, das sie, so sie pr selbst gelassen würd, nit abwiche, nit vile, nit wider ging zu vnd in nichte, als wol im wesen, als im mögen, vnd im wurden, auch in natürlichen dingen, noch weniger das sie nit mangelte in sitten.

- 19. Do mit dann alle ding nit vergebenlich erschaffen würden, ist erteilt für die natur die enthaltung götlicher mechtigkeit, für den freien willen die gnad gotlicher mensch werdung, do mit also durch die enthaltung das wesen, und durch die gnad das gut wesen bestünde und verharret, alles beds durch got selbst, der gestalt ist vor auffrichtung der welt beschlossen gewesen, das niemant on die gnad Christi möcht guts würden.
- 20. Ind dieweil des almechtigen lob, die barmherzikeit vnd gerechtikeit zu gleich zu tragen, ist abgeredt die außerwelung vnd fürsehung etlicher zu der vergleichung der pildnus des suns gots 1), zu dem glousben vnsers herren iesu christi, wann die nit glouben, die sein bereit geurteilt. 2)
- 21. Diß ist die erst gnad, so die natur und das werd fürkummet, die warlich niemant erpeten noch verdienet hat, die auch nit pflichtpar ist den vorgeenden, oder nachfolgenden verdiensten, oder vorgesehenem gutem kunsttigen gebrauch der vernunft, sunder die allein von dem als ler gütigsten freiesten willen gots außgangen ist.
- 22. Wem dise erste gnad verlihen ist, dem volgen die andern all auß einer gezwungen nachfolg, vnd Christus ist im schuldig worden die seligseit, das ist, das er zu Zacheo sprach ), Heut mus ich bleiben in deinem hauß, darumb das er auch ein sun Abraham erwölt was, der versehung nach. Aus gleichmesiger notturst ist auch Christus für die fünnder gemartert, gekreübigt vnd gestorben.
- 23. Also hast du vermergkt die ewigen erkantnus, sich das du nit do für haltest, das die selben mit vnd in vnderschidlicher zeit gemessen werden, darumb strase er die vnschickligkent des menschlichen gesprechs, wann die irdisch zung, die von erdtrich kommet, redet irdische ding dan vnd ermisse getrewlich, bit ich, o andechtige seel, was gesagt ist, so wire det dir am thor begegnen die warheit, die Christus selbst gelert hat, das die höchst frewd auf erdpoden ist, erkennen, sich mit namen im himel geschriben sein .

<sup>&</sup>quot;) In marg.: Ab Ro. 6. c. sed est, ut recte habet Lat. textus, cap. VIII. —

") In marg.: Sohan. 3. c. — ") In marg.: Luce. 19. cap. — ") In marg.: Luce
Biti. ca. — ") In marg.: Sohan. 3. ca. — ") In marg.: Luce. 10. cap.

Bon der zentlichen Fordrung zu dem glouben und der felikeit.

Das. v. Capittel.

- 24. PAulus der hochachtbar doctor der kirchen, die zung chrifti, den die heilig trivaltigkeit selbst gelert hat, sagt '), die er fürsehen, die hat er gewordert, sagt nit, hat sie machen fordern, wann vil sindt gesfordert, durch das liecht, so ob vns gezeichnet ist, durch das gesetz, durch die Propheten, durch die gaben, durch verwolgung, durch die apostel vud prediger des gloubens, sein aber nit alle erwelt gewesen, aber die er frey sursehen hat, die sein aus nottursstiger volg in der zeht zum glouben durch einen ') würdlichen willen gesordert, vnd nit durch Mohsen, Propheten oder Apostel, sunder durch got selbst, der ins herr redet.
- 25. Von diser vordrung redet der sun \*): Niemant kommet zu mir, es sei dann, das in der himlisch vatter zihen werd, das ist auch, das Paulus wirdiglich gepredigt hat \*), Ich hab pslanzt, ein ander hats befeüchtigt, aber allein got hats beklibet und machen wachsen, und darumb, weder der pslanzt noch der sprengt ist etwas, sunder der den samen erweckt, got allein.
- 26. Fürwar wo die außwendig vordrung würcklich were, so möcht meniklich geachtet werden, gefordert zu sein, vnd in all weg gerechtsertiget zewerden, Wann zu gleicherweiß eruolgt, das all fürsehen pslichtiflich genordert werden, also söllen auch alle genordert gerechtsertigt werden, wiewol nit aus pslicht der natur, sunder der gnaden, das der apostel preiset, vnd spricht »). Der seines eignen suns nit verschont, sunder den für vns all vbergeben, wie möcht er vns etwas versagt haben?
- 27. Wann zu gleicherweis aus der erkantnus des ersten anfangs all natürlich erkantnus sliesen, also erwolgen aus der gnad der fürsehung alle und ide gnaden. In den und durch die, wie ich hie vor gerürt hab, christus ein hantreicher unser selikent worden, und kummen ist in die welt, nit das im gedienet würd, sunder zu dinen, und zu geden sein sele zu entledigen vil ander.
- 28. Hirans ernolgt, das difer gemein spruch, so vnserm Augustino zugeschriben wirdet, in dem buchsteblichen sinn mit nichte mag vertedingt werden, bistu nit fürsehen, so schaf do mit du fürsehen werdest, wan auserhalbs der pußwürckung sein die gaben und vordrung gots "), Wie aber und welcher gestalt got den menschen im geist vordert, ist

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Ab Ro. 8. ca. — ') Ed. pr.: einem. — ') In marg.: Sohan. 6. c. — ') In marg.: Ab Cori. 3. c. — ') In marg.: Ab Ro. 8. ca. — ') In marg.: Wath. 20. c. — ') In marg.: Ab Ro. 11. ca.

bem geiste gots bekant, der auch die tieffen ding gots erforscht, und vileicht dem geiste des menschen, der in dem ist, der gesordert wirdet.

Von der Rechtfertigung des Sünders. Das sechst Capittel.

- 29. Die er gewordert, die hat er auch gerechtfertiget'), Im anfang hat got den menschen gerecht vnd redlich erschaffen 2), einformig vnd gleich der pildnus Christis), welcher ein glant der glori vnd ein figur des wesens gots ist4), er hat sich aber auß eigner wilkur manigfaltigen fragen eingestochten 3), von dannen er erpermlich gewallen ist, vnd velt leider on vnderloß.
- 30. Wann anfangs, wie jr wißt, fing er an zu disputieren, worumb got gepoten, sich zu enthalten von einem holz des paradeiß, vnd doch die andern alle zugelassen het, er erkündiget, ob es weren saul frücht, ersichrockenlich anzusehen oder vngeschmack 2c. Dand nam war, das verspotten holz gut was zu essen, schön in augen, vnd lustparlich zusehen. Do menget sich ein die arglistigst schlang in die gedanden eins reinen weids, wol wissent, das in der einigen gehorsam gots die gutheit des menschen bestundt, ia wol einer iden creatur, erweckt ein frag, worumb got gebotten het, das sie nit essen sollten von dem verpoten holz, do verwicklet sich die arm Eua erstlich mit berürter frag, daraus vnzalbar eruolgt sein.
- 31. Bud als sie gehört het, das es was ein holz der wissenheit des guten und des bösen, do wolt sie gott nit untertenig sunder gleich sein, gieng in sich selbst, obertrat das gepot, und verlur die gehorsam, und darumb ist sie widerumb zu nichte gemacht, dem teussel, der welt, und dem fleisch underworssen, hum ewigen tod verdampt, und in ein so grosse armselikeht verstossen, das sie ir selbst die hell ist, unnd die ewig peinigung, da von sie kein ledigung weder erkennen noch begern, vil weniger sich selbst entledigen mag.
- 32. D ein trawrende armselikeit, vnd noch mer zu clagen, das wir frölich erdulden dise vermaledeite versluchung vnd den sunden laschent dienen, hedoch ist nit abgekurget der gewalt des herren, sunder vil mer ist der erdpoden vol der barmherzikeit gots \*), die groß gemacht ist bis in die himel \*), die vor ewigkeit gewesen, ist, vnd sein wirdet \*), von dannen sprach der prophet, In der ewigen parmherzikeit hab ich

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Ab Rom. 8. c. — \*) In marg.: Eccl'i. 7. c. — \*) In marg.: Gen. 1. cap. — \*) In marg.: Ab Heb. 1. c. — \*) In marg.: Eccl's. 7. c. — \*) In marg.: Gen. 8. cap. — \*) Ed. pr.: luspartid. — \*) In marg.: Pjalm. 32. — \*) In marg.: Pjalm. 56. — \*) In marg.: Pjalm. 99.

mich bein erbarmet, barumb vermag die sünd weniger schaben, bann die gnad nut sein.

33. Dem nach ist den erwelten nit allein die vordrung, sunder auch die rechtsertigung pflichtbar. Ich sag die rechtsertigung, do durch der obertreter widerbracht werde zu der waren gehorsam gots, das denn geschicht, wann durch die gnad gots seine augen widerumd erosnet werden, das er den waren got erkenn durch den glouben, ond sein herz enzündet wirdett, das im got wolgesalle, das ist beiderseits ein lawtere gnad, ond die auß dem verdinstnuß Christi vorsehen oder erzeigt ausstelleüft, darzu onsere werd nichts thun, noch thun mögen, wann die verlasen natur hat weder erkennen, noch wöllen, noch etwas guts thun, der auch got selbst erschrockenlich ist 1).

34. Der sünder wirdet aber gerechtfertiget durch die widergepurt, 2) wann er wider geborn wirdet auß dem wasser und dem heiligen geist, nit durch ein leipliche, sunder ein geistliche gepurdt, wann was auß dem sleisch geborn, das ist fleisch, was auß dem geist geborn wirdet, ist geist, wirdet widergeborn nit auß dem pluet, nit auß dem willen des fleischs, noch auß dem willen des manns, sunder auß got, nit auß einer noturft, sunder auß einer freien wal gots, wann der geist, wo er wil, geistet er.

35. Er wirdet wider geborn zum himmel, darumb notturftiglich nit im, sunder Christo, wann niemant steigt auf in himel, dann der vom himel abgestigen ist, der sun des menschen, der im himel ist, Er wirt widerumd geborn zu Christo, nit zu eigner gerechtigkeit, dann zu gleicherweiß Modses erhöcht hat die schlangen in der wüstnüß, also mus auch erhöcht werden der sun des menschen, das ein ider, der in in gloubt, nit verderb, sunder hab das ewig leben, in disser neuen geburt sein der vatter got, die muter der will, der erweckend samen die versdinstnus vnsers herren Shesu christi.

36. Wo dise ding zusamen kummen, do wirdet geborn der sun gottes, gerechtsertigt und lebendig gemacht durch den glouben, der würckt durch die lieb, ich sag der würckt durch das sewer unser lieb, entzünset durch das sewer seiner lieb, das allein das ewig sewer ist, das vom himel außgeet, die andern sein alle fremde sewer. 3) Ist gemelt seür wirckt das uns got wolgefall, und angenem sey, das uns missall, nit allein das wider got, sunder alles das nit got ist. Das ist die gnad die angenem macht, nit den menschen got, als es vil auslegen, wann das selbig hat die erwelung gewürcket, sunder die got einig wolgesellig

<sup>\*)</sup> In marg.: Siere. 17. cap. — \*) In marg.: Johan. 8. ca. — \*) In marg.: Seui. 6. & 16.

٠,

vnud angenem macht dem menschen, durch die lieb, die widerbracht hat den gehorsam, so die begirligkeit geroubt het, do durch wir got, nit vus, gerecht vnd wol sein vnd leben.

Von der Großmachung der außerwelten. Das fibendt Capitell.

37. NAch der boßhafftigen rechtfertigung volgt die großmachung der selben, und das, wi man pfleglich redt, aus einer gezwungen nachsfolg, und geschicht die großmachung der gerechtsertigten in der gloristeierung der heiligen, wann der aller miltist got die ewigen besonung gibt, einem iben nach seinen werden 1), unnd ein ider einen eignen son nemen wirdet gemes seiner arbeit 2), als der gloub schreiet, die guts gewürckt haben, werden geen in das ewig seben, die böses, in das ewig sewer, niemant nimbt weniger, dann er verdienet hat, wiewel vilsmals mer.

38. Die weil aber auch die schrift anzeigt, \*) das vnser verdamnus aus vns, vnd die selikeit allein auß got erwolgt, vnd im ewangelio, \*) Zu gleicherweis die red nit fruchtet, es sey dann das sie am weinstock verharr, also schaffen wir kein frucht, wir verharren denn in Christo, die aber in christo beleiben, vnd in denen Christus beleibt, die schaffen grosse nut vnd fruchte. Paulus, der am aller diessten gründet in außelegung der schrifft, sagt offenlich \*), das wir nit leben, aus dem erwolgt, das wir noch weniger würden, sunder das Christus in vns lebe, aus dem vnd der geleichen vil andern sentenzen schlissen die weisen, das got allein seine werd belone, wol wissend, das er allein er vnd glori gibt.

39. Der ersten gnad der rechtsertigung halben ist es ungezweisselt, von der glori geperen mancherlei ungleich lautend schrift einen zweisel. Idoch ist huwissen, das got ein gemeine, fürneme und aller nechste vessach ist eins iden dings, und ein würder aller würdung ), und darumd ob wol die wurdung geteilt sein, so ist doch ein einiger got, der alle ding in allen dingen würdet, der gestalt ist warmmachen im sewer ein werd gots, also lacht er in den lachenden, weint in den weinnenden, rühelt oder wygerth im pserd, schreit im leben 1c. Dis sein werd die der natur nachuolgen, Es sein aber noch grössere, verstin, wöllen und würden, idoch den menschen auch natürlich, darumb nehen sie sich mit nichte zu der ewigen belonung.

<sup>1)</sup> In marg.: Pfal. 61. 1. c. sed num. 1. ad sequentem notam referes. —
2) In marg.: Ab Corin. 8. c. — 2) In marg.: Ozec. 18. c. — 4) In marg.: Sohan. 15. c. — 5) In marg.: Ab Gori. 12. c.

- 40. Andre werd hat got in vns, ich sag werd des formirten gloubens 1), die er durch die lieb würckt, vand also lebender glaub ist. Dise werd sein mer sein, wann in der rechtsertigung des menschen wirdet die lieb eingossen, der will enzündet durch das seür der über großen lieb gottes, vad nimet der mensch die gnad, dardurch im got wolgeselt, die wir nennen die gnad, die angenem macht, wie oden gemelt ist, nit vas got, sunder got vas, wann die gnad der fürsehung hat vas got lieb gemacht, als dann so ruet warlich das sewer, von dem himlischen enzündt, nit, sunder sleugt übersich, dis so lang es reichet in seinen ansfanck, in die lieb gots, vad in seine eigne stat, egemelts himlischen sewers, nun ist dise stadt eben Christus iesus got vad mensch, darumb alle werck, die disem sewer nachuolgen, geen aus von Christo, vad geen in Christum, vad sein also sunderliche werck Christi genant, wiewol sie formlich im menschen, vad anders nit gots, dann durch ein blosse auß-wendige benenung in inenselbst entlich gemessen vad geschaffen sein.
- 41. Die andern sein wesenlich in Shristo, das sein die personlichen würckung und leiden unsers herrn Jesu christi, die er gethon und geslitten hat, umb unsers heils willen, und dise würckung sein eins unentslichen würckers.
- 42. So nun gefragt wirdet, ob Christus aus einer pilliseit vnsere verdinst und werd belone mit dem ewigen leben, und do mit ich
  verstentlicher red, ob got schuldig sep, sich selb zegeben für die werd? Antwort ich, das er für die ersten nichts schuldig ist, dann die werd
  sein entstanden ausserhalb des würdenden glaubens durch die lieb, sein
  auch nit wirdig gute werd genent zu werden.
- 43. Die andern werck betreffendt, Weil die selben einer entlichen person, von natur entlich sein, so mag auf inen kein gerechtigkeit eins vnentlichen verdinsts ergründet werden, dem pflichtbar senn vnentliche belonung, ist aber got entschlossen, sich für die selben zugeben, so ist es ein gnad, und kein gerechtikeit.
- 44. Aber von dem verdinst Christi söllen wir nit zweiseln, wol wissent, das ein person got und mensch ist, und das er keinen roube geacht hat 2), das er got gleich were. Demnach geberen die verdinst Christi gerechtskeit zu dem ewigen reich, zu welchem reich, als got die erwelten seel vordret, sprach er 3), Ste auff, eil, mein freundtin, mein schöne, und kum mein tawben, Zuhandt hing er daran, in den löchern des sels, und in der klunst der ungekelckten wandt, das ist in den wuns den Christi, des selsen, uns welchen der gloub gebawen ist, And in der

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Jaco. 2. c. — ') In marg.: Ab Phil'. 2. c. — ') In marg.: Can. 2. c.

öfnung bes herzen Christi, dar auß geflossen sein die kreft der sacrament, alsdenn erzeig mir dein angesicht, dann kling dein stim in meinen oren, so werden 1) dein stim sues und dein angesicht lieblich werden.

# Von ben werden bes gerechtfertigten. Das acht Capitel.

- 45. DEm nach wer fürsehen, geuorderet vnd gerechtfertiget ist, der versurt sein leben mit nichte an gut tugent vnd heilige werck, wann der gerechtsertiget liebet vngezweiselt, vnd liebt got vmb liebe, darumb liebet er got über alle dinck, den nechsten nach dem geset. Wann er hat die lieb, die sich ben der mussieit nit leibet, sunder wo sie durch die gnad eingossen ist, do füret sie ins herz Christum, vnd in christo die gehorsam, die rewe, die gerechtikeit, legt an Christum in der newiskeit des lebens, Zewcht Adam auß, macht groß das leben Christi, verswürft das leben Adam, dem vngehorsam, dem eignen wolgefallen, der schalckheit Adams volgt sie nit nach, sunder hasst die, Hebt aber an, auß ganzem herzen nachzunolgen der frumkeit, der gehorsam, der gelasienheit Christi, auf das, wie sie in hat durch die gnad im herzen, als so hab sie in noch volkumlicher in wercken?).
- 46. Aus Abam wirdet vns angeborn ein lieb gegen vns, ein eigennützige lieb, ein krüme in der wale, ein tunckle vinstere im gericht, daraus eruolgt die boßheit des wercks. Aus Christo daraus eruolgt die boßheit des wercks. Aus Christo dwirdet vns angeborn die lieb gots die hu vnser selbst verachtung, die lieb der gerechtskeit dis zu verachtung der welt, die gleichsormikeit Christi dis zu verschmehung vnsers lebens, die clarheit des gerichts dis zu erkantnus vnser eigner thorheit, daraus eruolgt die güte im werck.
- 47. Zu bisen bingen werden enzündet die herzen, durch die vn=
  meslichen lieb gots, do durch er vns den außgederten christum in der
  lieb gegen vns dis in tod, vnd den allerschmelichsten, geopfert hat. Es werden entzündet die herzen zu den werden Abe durch die versluch=
  ten begirlikeit, durch die vns die warlich guten dingk hessig vnd die
  gedichten lustig werden, durch die vns die ewigen nit schmeden, die zen=
  tigen nit setigen, durch die wir die inwendigen nit betrachten sunder al=
  lein der auß wendigen ergehlikeit suchen.
- 48. 4) Derhalb wirdet die sinreichkeit fenkglich gefürt, der will ift gepunden, also das phundt alle weißheit der welt, aller verstandt, für=

<sup>1)</sup> Ed. pr.: weren. — 2) In marg.: Johan. 10. c. — 3) Ed. pr.: Christi. — 4) Num. 48. om. ed. pr.

fichtikeit, vernunft vnd kunft der begirlikeit sölicher gestalt dienen, als weren sie allein hie vmb vnd von irent wegen.

- 49. ¹) Bon bannen vnd billich ist die weißheit der welt ²), die den andern gaben nit vnzeitlich fürgesest wirdet, ein narhent vor got, dann die weil sie der begirlikeit dienet, mag sie nit erhaben werden zu der erkantnuß gots, wann was von seiner selbst lieb ansecht, erstreckt sich nit wenter, dann zu im selbst, darumb mag in den menschlichen werden auserhalb des gloubens Christi got nit gedienet werden, sunder allein dem zeitlichen ³), derhalb thu ich von sölichen werden nit meldung, sunder vmbgee die als vnnuß, ich het schir gesprochen, als verhindrung der selsseit.
- 50. Ich wil mich aber keren zu den dingen, die wir würcken in Christo durch die gnad des vernewten, die ansahen von der lieb gots und lenden zu der selben, in denen niemant das sein ist sucht ), Iderman sucht das Christi ist, dann wirdet das gemut gott widergeben, und hebt das werd an gut zesein, wann es hat iezundt die umbstend der gutzhent, das aber außerhald des gloubens nit geschehen mag. In inen ist die lieb, die lebendig macht den glouben, der on die werd wirdet tod genant ), und ist tod, auserhald diser werd stirbt kein fürsehener nach erlangtem gebrauch der vernunft nimer nit, und die weil sie von got außgeen und geen zu got, gesallen sie dem aller höchsten, und werden gnediglich angenomen zu der ewigen belonung.
- 51. Hir ober sein noch höhere wergt, die eignen verdinstnus Christi, nemlich die würckung, das leiden und sterben des, der von natur gewesen, vnd ist ein sun gots, die vns auch der masen obergeben, das sie vnser sein, darauf gründen vnd sezen wir eine stete hosnung, oder erstennen zum wenigsten die hosnung in inen ergründet sein, vnnd in disen allein hat stat die verdienstnus gegen der pslicht, sie sein auch sür sich selbs genungsam zu der seliseit der ganzen Christenheit, ia wol der ganzen welt, hirinn werden die iungen kinder selig gemacht, vnd vezuzeiten in muter leib geheiligt, hirinnen werden die schuld bezalt und die venen nachgelassen.

ſ

52. Die weil aber die rechtfertigung ein gnad ist, vnd nit ein natur, darzu die annemung der werd in der gnad auch ein gnad ist zu der verdienstnus, vnd dann die verdienstnus Christi vnser worden sein durch die gnad, Dem nach wirdet billich das gang leben eins Christen der gnad zugeeignet, vnd in im ausgelescht, das man der vernünftigen creatur zumist, nemlich die herschaft oder eigenthumb der werd, vom

<sup>1)</sup> Ed. pr.: 48. — 2) In marg.: 1. Ab Co. 1. c. — 2) In marg.: Wath. 6. c. — 4) In marg.: Ab Phili. 2. c. — 2) In marg.: Jaco. 2. c.

anfangt bis ins endt, Wann der anfangt des werds des Christen menschen ist die fürsehung, das mittel die rechtsertigung, das end die gloristierung oder großmachung, das dann würdung sein der gnaden und nit der natur.

## Bon der Ee Christi vnd des Christen menschen. Das neundt Capittel.

- 53. WISe aber vnd welcher gestalt wir die verdienst Christi vnser machen, wirdet vileicht nit vnangenem sein zehören, do mit ich dam mit wenig beschließ, solt ir mercken, daß zwischen Christo vnd dem Christen menschen ein warhafte, ia die aller warhafft ee ist, gegen welcher Ee Christi unser Ee, wie wir wissen, allein ein sacrament 1) vnd ein schatten zu achten ist, von dannen bestet die rechtsormikent der Ee zwischen den menschen in irer vergeichung mit der waren Ee Christi vnd der kirchen, darumb sprach der Apostel, Ir mann liebet ewre weiber, als Christus gelibet hat die kirchen.
- 54. In der Ee der menschen sein zwey in einem sleische <sup>2</sup>), ia vpundt sein nit zwei, sunder es ist ein sleisch <sup>3</sup>), in der ee Christi sein Christus vnd die Christen ein sleisch, sein ein geist, <sup>4</sup>) Wann er hat verlassen vater vnd muter, vnd ist angehangen dem weib, das ist, dem Christen menschen Christus, so verlest der Christen vater vnd muter vnd hecht an Christo.
- 55. Darumb ist gar vil ein andre verbindung zwischen Christo vnd dem Christen, dann zwischen man vnd weib. Der contract zwischen man vnd weib der contract zwischen man vnd weib erwordert, das sich ein iedes dem andern ergebe, das ist, das der man des weib, vnd das weib des mans sei durch ein wilkurliche verwilligung, das der man gewalt hab vber den leib des weibs, das weib vber den leib des mans, aber nit vber den geist, das der man gewalt hab nit als vber ein maid, sunder ein gesellin vnd gehilfen der geperung. Derhalb ist der gewalt der eegnosen gegen einander nit kurfrei, sunder gemesigt.
- 56. Die verbindung Christi und der kirchen ist volkumen, der gestalt, ich nim dich zu der meinen, ich nim dich mir, ich nim dich in mich, Und herwiderumb spricht die kirch oder die seel zu Christo, Ich nim dich zu dem meinen dich nim dich mir, ich nim dich in mich, do mit Christus also sbrech, Der Christen ist mein, der Christen ist mir,

<sup>1)</sup> In marg.: Ab Eph. 5. c. — 2) In marg.: Gen. 2. c. — 2) In marg.: Wath. 19. c. — 4) In marg.: 1, ab Eor. 6. c. — 2) Ed. pr.: meinem.

der hriften ift ich, vnd die braut, Chriftus ift mein, Chriftus ift mir, Chriftus ift ich.

- 57. Das erst ist gemein mit vnser ee, die andern zwei vbertreffen die, In vermög des ersten hat der Christen alles das aus gerechtikeit der Ee der prewtigam der prewt pflichtig ist, In vermög des andern hat der Christen alle nupe, die im aus Christo mögen zusteen, gar keinen außgenomen, in vermög des dritten hat der Christen Christum als sich selbst.
- 58. Von der vermehelung Christi vnnd seiner heyrat haben die Propheten geredt, Oseas 1) vnd Hieremias 2), vnd Dauid 3) gesungen, Im himel hat er seinen tabernackel gesetht, vnd ist als ein prewtigam von seiner schlafkamer außgangen, er hat sich aufgericht als ein ries, den weg zu loussen, von dem höchsten himel ist sein außgang, vnd sein begegnung dis zu der höhe des selben.
- 59. Von dem, das er nit sein, sunder mir ift, hat die prawt öffenslich geredt 4), Mein geliebter ist mir, vnd ich bin im, Ich bin im aus der pflicht, er ist mir aus der gnad, darumb redet sse nachuolgent bescheidenlicher vnd sprach 4), Ich bin meinem geliebten, vnd sein zuwensdung ist zu mir, Vnd Esaias 4), ein jungs kindlein ist vns geborn, vnnd ein sun ist vns geben.
- 60. Von dem aber, das er ein dingk mit vns ift, bezewgen all schriften '), die da sagen, das Shristus in vns sep, vnd das wir in im seien, vnd fürnemlich das Christus gesagt, er hab den iungern geben, das sie ein dingk sein, mit dem anhangk, Ich bin in inen, vnnd du vater bist in mir, auf das sie genzlich ') mit vns vnd vndereinander ein dingk sein.
- 61. Ans dem allen erwolgt, das alles, das Christus das gemenscht wort hat, das hat er durch annemung menschlicher natur vnsex gemacht, alle dingk vns geschenckt zu vnserm heil, als die schrift sagt °), der seinen eignen sun nit obersehen, sunder den für vns all vbergeben, wie hat er vns auch nit alle dingk mit im geben?
- 62. Beschlisslich ist christus ich, so hab ich gerechtiseit zum himel, so hab ich hofnung vnd glerir in der hofnung der sune gots o), vnd nit allein in der selben, sunder in allem dem, das durch oder an mittel hosnung würdet.

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Diee. 2. c. — ') In marg.: Fere. 3. c. — ') In marg.: Pial. 18. c. — ') In marg.: Eanti. 2. c. — ') In marg.: Eanti. 7. c. — ') In marg.: Efa. 9. c. — ') In marg.: Sohan. 6. c. Johan. 15. c. Johan. 17. c. — ') Ed. pr.: gensch. — ') In marg.: Ad Ro. 8. ca. — ') In marg.: Ad Ro. 5. c.

Von der vbereintreffung hochster barmherpikeit mit höchster armselikeit. Das zehendt Cavitell.

63. De höchft armselikeit wirdet genent ein schuld, die höchsten barmherpikeit glouben wir mit bestendigstem gemuet die menschwerdung des herren sein, und als dann erheben wir die erbarmung gots vber alle seine werd, wann wir die selben höchsten barmherpigkent mit höchster armselikent verknüpfen.

64. Die gotgelerten verwundern sich der vereinigung götlicher natur mit der menschlichen i, der untödliseit mit dem schmerzen, Ich verwunder mich der vermengung höchster barmherziseit mit höchster armseliseit. Ich sprich, ich verwunder mich, und danck got, dann von dannen ist sumen das heil dem sünder, von dannen ist uns got sues, und der sünder got angenem worden, darumb sag ich danck, und wird singen in ewiseit die barmherziseit des herren 2).

65. Vand o mein got, wie möchten bein erbarmung höher, clerlicher, innerlicher vermerckt worden sein, wo du dich der sünder nit erbarmet hest? do mit du dich dann meinglich erbarmest, hastu alle dingst beschlossen in der ungloublikeit., auf das die verheisung aus dem glouben Ihesu Christi den gloubenden gegeben würd., Es hat auch dein schrift alle dingk unter der sünd beschlossen, do mit, wo die sünd vbertrese, das die gnad noch vberslussiger were.

66. Darumb biftu komen zuerwordern die fünder, nit die gerechten.), D here Thesu christe, den krancken, nit den gesunten bistu komen, o aller bester argt, warlich dich haben zu vns gezogen nit vnsere opfer, sunder dein harmbergikeit.

67. Dein ampt ist, dir geburt, o sueser seligmacher, zusuchen vnnd seligzemachen, das verdorben was?), do mit du den engeln in hymeln ein frewd machest, das servorben was?), do mit du den engeln in hymeln ein frewd machest, du frewest dich, dein freund, dein nachbawrn erstrewen sich mer eins buswurckenden sünders, dann neunundneunzig gerechter, die keiner buß bedurfen. Die vrsach ist nit weit, wann die freud vber den sünder ist gegrundet in der harmherpikeit des aller höchsten, die freud vber den gerechten ist in den werden und verdinstenusen des menschen sundirt.

68. Oho sichstu, wie gar billich die offnen sünder und gemennen dirn unns furgeen in das rench der hymelo), sihest auch warumb die sünd verhengt sein, das wir all gefündt haben und der glori bedürsen 10).

<sup>1)</sup> Ed. pr.: menschlicher. — 2) In marg.: Psalm. 88. c. — 2) In marg.: Ab Ro. 11. c. — 4) In marg.: Ab Gas. 3. c. — 2) In marg.: Ab Rom. 3. c. sed est cap. 5. — 9) In marg.: Wath. 9. c. — 7) In marg.: Euce. 19. c. — 2) In marg.: Euce. 15. ca. — 9) In marg.: Wath. 21. c. — 10) In marg.: Ab Rom. 8. c.

- 69. Darumb erwolgt ans disem allem, das die penen kein gemeinsschaft haben mit der brewt, die ir in sünden nit gemeiner sein, die inen die gerechtikeit eignen, die sünder verschmehen, wann diese vertrewsliche lieb ist die höchst barmherpikent, die stracks selt auf die höchsten armselikent, und umb nichte mer sorgt, dann umb die ausleschung der sünden.
- 70. Wann darumb hat er sich selbst für sie ausgeopfert, do mit er sie beheiliget, hat sie rein gemacht mit dem wasser im wort des lebens '), do mit er selbs im die kirchen erlicht machet, das sie nit het weder mackel nach runzel, oder dergleichen, sunder das sie seh heilig und unbesleckt.

Belder gestalt vnser fündt Christo aufgelegt werden. Das. rj. Capittel.

71. DB solt noch nit achten, der barmherzikeit des herren genung beschehen sein, darumb das er vns durch sein gerechtikeit gerecht gemacht, das er zu der sünderin zu heiraten nit verschmecht hat, es ist noch eins vorhanden, nemlich das er vnser sünd sein macht, do mit zu gleicher weis ein Christen durch die gerechtikeit Christi gerecht ist, das auch Christus durch die sünd des Christen vngerecht vnd ein sünder sey.

72. Ein Jud sprech, du lefterst got, ein trich sprech, du bist vnfinnig, Der gloubend spricht, du redst recht, Der Jud ergert sich, der

frich verspotet, der gloubig frewet sich 2).

73. Darumb predigen wir Christum, den gekreütigten, den Juden ein ergerung, den heyden ein torheit, aber inen den geforderten, iuden vand krichen, Christum die kraft und weißheit gots, dem wolgefallen hat, durch schwacheit die starden dingk zu oberwinden, durch torheit die weißheit unterzutrucken, durch sünd die gerechtikeit zu verurteilen, do mit sich kein fleisch rumet in seinem beisein.

74. Laßt vns mitler zeit ander dingk geschweigen, vnnd sehen, ob Christus von seinen sünden mög vherwunden werden, der von natur vnsüntlich ist, er würdet warlich vherwunden durch eigne bekantnus, got, spricht er<sup>3</sup>), mein got, warumb hastu mich verlassen, von meinem beil sein vern die wort meiner fünden.

75. Wie sein sie bein, O aller suester Thesu? Fürwar ich sich, bas ber herr in bich geseth hat aller menschen sünd \*), und du bist allein das lemlein gots, der du wegt niemest die sünd der welt \*), du bist beide bock \*), in der menschheit bist du, als auf den das los gefallen ist, für

<sup>1)</sup> In marg.: Ab Eph. 5. c. — 2) In marg.: Ab Cori. 1. c. — 3) In marg.: Pialm. 21. — 4) In marg.: Efa. 53. c. — 3) In marg.: Johan. 1. ca. — 9) In marg.: Seni. 16. c.

vuser sünd dem herren aufgeopfert, in der unsterdlichen gotheit lebstu in ewisett, und bist der außgetriben bock, wann alle ungerechtikeit der kinder Irahel, all ir missethat und sünd legen sie auf dein houbt, und wirdest gesendet in ein einob, do niemant wonet, dann got.

76. Du bift der einig sunderlich preutigam, der du mein bift, mir bift, ich bift, darumb biftu mein vnd alles, das du haft, hastu mir, Ich bin dein, vnd alles, das in mir ist, ist dir, And darumb das wir ein dint sein, so ist, das dein ist, also mein, das dein bleibet, was mein ist, also dein, das es auch mein beleibet.

77. Der gestalt bin ich durch dein gerechtsteit gerecht, vand mein schuld ein sünder, du bist durch mein schuld ein sünder, vand durch dein staft starck, aus meiner schwachheyt kranck, vand du bist aus meiner schwacheit kranck, aus deiner kraft starck, aus deiner kraft starck, aus deiner kraft starck, aus deiner weißheyt din ich weis, aus meiner narrheit ein thor, vand du aus meiner torheit ein thor, vand deiner weißheit weis.

Von der Vertilgung der Sünden des erwelten menschen. Das. rij. Capittel.

78. DArumb werden die nit verdamet, die sein in christo Shesa, die nit wandern nach dem fleisch, wann got hat gesendet seinen sun in die gleichnus des sleischs des sünd, hat die sünd von der sünd verdamet. Hie vor newlich hastu vermerckt, das die sünd des Christen in Christum verendert und Christi werden, der komen ist, nit im sleisch der sünd, sunder in ein gleichnus des sleischs der sünd.

79. Wann er ist komen sterblich, leidenlich und der gleichen, er hat mögen leiden und sterben von wegen der gleichnus des sleisch der fünzben, hat mögen wegt nemen die sünd, Wann er hat nit geroubt die gleichmesstet gots, sunder er ist von natur der allmechtig, ungemessen, ungeendet, ewig got.

80. Von wegen der gleichnüß des fleischs ist er vehig der genungsthung, wann er mag fasten, peten, almusen geben, und sich selbst got zu einem opfer aufopfern, und die alle und ide puswürckung aller erwelben hat got seinem boupt aufgelegt.

81. Von wegen der gleichheit mit got mag er verurteilen, wegksnemen, auß tilgen und abwischen aller menschen vbelthat und sünd, wann er als got hat unser aller sünd sein gemacht durch die auslegung der pußwürckung für meniglich, und er als mensch, der gelitten unnd gestorben ist, hat genung gethan für uns alle.

82. Von dannen hat er von wegen der auferlegten sünd drifto die fünd verdamet, wann die beleidigung hat aufgehört, do der sun ein sunder was, die mackel ist hinwegt genomen, do die höchst barmber-

pikeit vereinigt würd mit höchster armselikeit, so ist auch die psikot des leidens hinwegk gestohen, do der vnentlich got gekitten, vnd die pein aufgelöst hat, die in alweg entlich was.

83. Die weil aber auserhalb biser breier nach bem wegkgin ber würckung ber sünd nicht bleibet, ernolgt, das die sünd in dem außgetilgt, das sie dem herren Ihesu auf erlegt sein, also sichtstu ihundt, das von der sunnd Christi verdampt sein alle sünd des Christen.

84. Das umbgee auch nit, das das leiden des suns gots genungsam ist für alle menschen, wiewol sein plut nit sur meniglich, sunder für vil menschen vergossen ist, das auch sein macht wurdt in gesuntmachung und fürenthaltung, und ein einiche vrsach ist der verzeihung volbrachter und volbringender, das ist der shenigen sünden, die beschen sein und beschen weren, wo sie die traft des kreuzes nit underkomen het.

85. Also begibt sich, das dem meer wirdet verziehen, der weniger vbels gethan, hett aber noch meer gethan, dar aus fleüßt der verstandt der schrift, die spricht 1), Wem weniger wirdet vergeben, der liebet wesniger, und darumb ift weniger verziehen Marie Magdalene durch die gesuntmachung, dann der junckfrawen Marie durch die fürenthaltung, wann Maria die außerwelt mutter liebet meer, dann maria Magdalena die erwelt schwester.

Bon der stete der lieb Christi gegen dem Chisten menschen. Das drepzehend capittel.

86. DEr ein freundt ist, der liebet alwegen 2) und liebet vnuerensberlich, der undeweglich ist. Darumb wirdet die seel gott nit unangenem, die durch die ewigen, bestendigen, unwandelbarn erwelung gots ein mal ist angenem worden, wann got gibt allen dingen das bewegen, und bleibt er undeweglich.

87. Die wehl du aber an vil orten der heyligen schrysft lisest von dem zorn vnnd vngestümme gots wider die sünder, gezymet sich zu wissen, das auch geschryben steet, der ding, die du gemacht, hastn keyns gehasset s), darumb so gee den mitteln weg, teyl von eynander die natur, so got geben hat, vnnd die schuld, so die sünderin verwürckt hat, die natur ist gut, die schuld bös, die natur wirdet gelyebet, die schuld gehasset.

88. Darumb wo bu lisest, bas got zürne über bie sündere, so verstee es der gestalt, Die weil sie sünder sein, vnnd als sündere, wo er aber ergrimmet, zeigt er ein verstockung an, vnd also wirdet er ge-

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Luce. 7. c. — ') In marg.: Prouer. 17. c. — ') In marg.: Sap. 11. c.

sprochen die hassen, die er zu der ewigen pein verurteilt hat von wegen irer sünden, in denen sie vnbereut sünder ersterben.

- 89. Derhalb haffet got die schuld, vnd den, der die schuld auf sich hat, straft er alweg, do mit, der alwegen ein sünder ist, alwegen gestrafet werde, der ein zeit lang ein sünder ist, ein zeit lang gestraft werde.
- 90. Darumb wo die fürsehung ist, do eruolgt, das die sünd des fürsehenen zeitlich und nit ewig, und derhalb allein mit zeitlicher peen zustrasen ist, ) do mit aber in der erwelten selen weder mackel noch masen noch ichts sölichs mög ersunden werden, straset got die erwelten hertiglicher in diser zeit, ia vilmals legt der gütigst vater strassen auf verner, dann die begangen sünden ersordern, auf das die verdienste der gedult und gehorsam wachsen, und kume der geborn knecht zu der geleichnus des suns durch das vnschuldig leiden.
- 91. Fürwar des Christen höchste glori ist unschuldiglich leiden, für den Christus am aller unschuldiglichsten gelitten hat. Nim wegk den himel, nim wegk die hell, nim wegk alle belonung, alle verdammung, dennoch ist noch erwelig, erlich und heilig, widergeben leiden für leiden, den tod für den tod, und einen unschuldigen tod sür den aller unschuldigsten tod.
- 92. Von dannen straft got vil mals in hyger zeit schwerlicher vnd hertiglicher den erwelten, dann den verworfnen, Ja es ist nit ein verechtlich zeichen, das der mensch fürsehen sey, wann der verhandlung zu handt nachwolgt die gessel.
- 93. Wher das würdt got mit dem erwelten dise barmhertiseit, das er nach dem vhal stercker wider ausersteet, das gebot des herrn fürsichtiglicher bewaret, vnd weiset als ein glüender kol den weg der puese würdung den 2) poshaften, Bud spricht 3), die vngerechten wirt ich leren deine weeg, vnd die sünder werden zu dir gekeret, Wann wir wissen 4), das den got libenden, das ist denen die fürsepiglich genent sein heilig, alle dingk, ia auch die sünd, würden zu gutem vnd dienen zur selikeit.

Bie dem gerechtuertigten fünder des hergen frid wider= geben wirdet.

Das. riiij. Capitel.

94. UBer dits alles, Christus der vnser sünd wegt niemet. ver= tilgt, und die laster der breut mit einer gutigen ruten ernstlicher stra= set, der ist auch der selb, der widergibt den verloren frid, Ich sag den

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Ab Seb. 12. c. Apo. 3. c. Prouer. 13. c. — ') Ed. pr.: vnb. — ') In marg.: Pfalm. 50. — ') In marg.: Ab Rom. 8. c.

frid, den der einig got widergeben, ond die welt nit geben mag. Dershalb mufen wir zu vorderst wissen haben von der gotheit Christi, auf das wir in im frid gewinnen.

95. Darumb laßt vns beschawen die werd, die er thut, die gezeugnus geben, das er warlich got sei, nit eben, die wir mirackel nennen, sunder alle werd, die er thut.

96. Wann in einem idem erscheinen vier unbegreisliche dingk, von denen ir wißt, hie oben ein wenig gesagt sein, Nemlich die almechtikeit, die unentlich weißheit, die höchst barmherzikeit, und diesste gerechtikeit, do mit niemant verborgen, das er der heilig sen, den got wunsberbarlich gemacht hat, in allen seinen werden. 1)

97. Wilt du, so zeel die werd Christi, und ermieß die. Als er entphangen ward, Zuhandt heiliget er Joannem in muter leib vermittelst des grues Marie, Fürwar, ein vbergrosthetig hochweises werd, do durch dem vnredbarn Zacharie die macht wol zu reden verlihen ist, Wann er, von dem sprachlosen kind Ihesu, noch in müterlichem leib verschlossen, gelert, aussprach das verdorgen sacrament gotlicher menschwerdung, gebenedeiet sey der herr got Irahel, wann er hat heimgesucht und erlöset sein volck, und hat uns aufgericht das horn unsers heils im hauß Dauid, seins kinds, als er geredt hat durch den mundt der heiligen propheten, die vom ansang dis her gewesen sein.

98. Ein werd einer hohen barmherhikeit, in dem die widergeburt ist fürgangen der geburt, Ich sag auch ein aller gerechtest werd, in dem geben, das verheisen, vnd gehalten wirdet, das vereidet ist.

99. Nach bisem heb auf beine ougen, nim war, was er von ber iunafrawen koum geborn, gemacht hat, er ruft die hirten, er ruft die könig. Zum ersten dienen die engel, Zum andern die himel, gleych als einem herren des himlischen heres und des himels. Die gesorderten werden erleücht mit dem glouben und der weißheit, und die menschen eins guten willens werden mit fried begnadet, und erwechst ein absondrung des volck, der nahend ist, wirdet verlasen, der vern ist, wirdet angenomen, nit an unergrüntliche gerechtseit gots, der gestalt ist in einem ieden werd Christi die gotheit erschinnen, und hat unser gemüet des frides entpsenglich gemacht, dann kein creatur des menschen herh berfridet.

100. Nach besichtigung des ersten bewyeg zum andern, ob er der prewtigam sei oder nit, erforsch die schriften, weicht er von der warhept in ir begriffen, so ist es nit Christus, Wann Christus ist das wort

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Pfai. 4. c.

bes vaters, die weißheit und die warheit, wo du aber befindest seine werd der schrift in allen und peden puncten durch aus einformig, so gloub das er der prewtigam sep.

101. Zum dritten ift er zubeweren, ob er in ichte zerrutte die ordnung götlicher fürsichtikeit in seinen werden, als dann, so vern du schnell
bist, wirdestu verurteilen den richter der welt vnd sprechen, das der
vbelstandt der schuld verharr an die ziere der gerechtikeit, so das zugelasen, wirdet die andechtig seel nimer nit gerugigt, gestopst mit dem
sporn der gerechtikent, derhald sein in unserm seligmacher eynander begegnet barmherzikeit vnd warheit, die warheit hat angezeigt einen 1)
veden menschen lugenhaft, vnnup vnnd der nichts guts würcket, das auch
die selben verdienet haben den tod vnd das ewig sewer.

102. Die barmherzikeit underschreibt der warheit, zeigt einen weg, dadurch die warheit bestee, und nichts weniger möglich sei, die selskeit des sünders, das ist, wann der tod des sünders bezalt wirdet durch den tod des unschuldigen, der tod des menschen durch den tod gots, das sewer der hell durch das sewer des himels, das leiden des menschen durch das leiden des almechtigen gots.

103. Also wirdet vergleicht das entlich mit dem vnentlichen, das erschaffen mit dem vnerschaffen, vn wirdet ppo nit ein gleichmesigs, juns der ein vil obermesigs widergeben, Wann starck als der tod ist die lied Christi, des herren, gots, vnsers seligmachers, die entleydt hat den vnsschuldigen man, got, do die schuldt allein getödt hat, den schuldigen lautern menschen, Sie ist auch herter dann die helle, wann sie got, den vnschuldigen menschen zu vil genidrigt vnd gepeiniget hat, so die hel allein nicht aufhöret zu quelen ein schuldige sünder.

104. Fürwar gröser ist der tod Christi, dann der tod aller mensichen, der vnentlichen person, des gemenschten ») worts, und das leiden Christi, von wegen des leidenden wirden und vnentlisseit, tilgt gar leichtlich auß die hell, in masen der tod Christi den tod aller außerwelten zerbrochen und verschlunten hat »). Und darumb unser herr Ihesus Christis, in dem das er das creus und den tod angenomen, hat er keins wegs die unzier der schulden verlasen an die ziere der gerechtsteut, sunder alle dingk in einen gerugigern standt widerumb gebracht.

105. Derhalb haben die gerechtsteit und der fried einander gekisseset 4), die gerechtsteit geet Christo fur und banet den weg, die barmsberysteit halft die armselikeit, in dem kumen zum kuß der vater und der sun, der gesturden was und widerrumb lebendig ist worden, ein

<sup>&#</sup>x27;) Ed. pr.; einem. — ') Ed. pr.; gemenschsten. — ') In marg.: Dzee. 13. c. Ab Cori. 15. c. — ') In marg.: Psal. 84.

frewd entspringt den engeln von einem puswürdenden sünder, die barmherhileit Christi frolockt von der frucht ires leidens, die arm selikeit erhebt sich mit frewden in der gute des erbarmers.

106. Dits ist die aller volligst widergebung innerlichs fribes, den niemant findet ausserhalb Christo, der unser frid ist 1), darumd will der frid an frid, der Christum hindangesetzt rue sucht, der aber die rue allein, die in christo ist, begert, der hat ein grose anzeigung seiner selistet erlangt.

#### Von der voruersuchung der selikeit. Das funfzehent Capitell.

107. NUch dem etliche dingk erzelt, die zu der selkent notturstig, vnd zu erlangung der selben notturstiglich zu glouben sein, dem nach last vns vmb verners vnsers trosts willen erheben die augen des gemüts in die offenbarung des geists, zu vor vnd ee die zeit der selikeit, der wir künstig gewarten, vor handen seie.

108. Dero als vil die aufnemung und nugberkeit der kirchen belanget, anzeigung sein 2) weislich reden, kunstlich reden, der glaub, die gnad der gesuntmachung, würckung der wunderzeichen, prophezen, unterschilch erkennung der geist, manigualtikeit der sprachen, auslegung der schrift, das alles der einig geist würcket, der einem veden außteilt seins wolgefallens.

109. So du aber beschowest die erquickung des gemuts der erwelten prewt, die der geist des herrn inwonet, wirdestu auch des orts ein offenwarung des geists, ein sundere erfarnheit eelicher lieb erkennen, do durch der gut geist der prewt vermittelst vberslissender gnaden Christ vor der zeit geseligt und die bösen geist vor der zeit gepeinigt werden, von dannen sie die tewsel geschrien. Das haben wir und du mit einander zu thun, D Ihesu, worumb bistu kumen vor der zeit uns zu peinigen?

110. Wiewol von diser erfarnheit, in dero got mer geschmeckt, dann gesehen wirdet, niemant in sunderlichen vellen genungsam underzichtung thun mag, dann allein der erforscher der herzen, got, wann auch, der selbs die füse gots versucht hat, den andern seins geschmacks nit verstendigen, noch volliglich berichten mag, do mit er den auch verssuche, wann was allein, durch die erfarnheit gelernet wirdet, das ist einiger beschreibung oder underrichtung nit vehig.

<sup>1)</sup> In marg.: Ab Copie. 2. c. 4) In marg.: Ab Copie. 2. c. sed est at recte habet textus Latinus 1. Copi. c. 12. — 2) In marg.: Rath. 8. c.

- 111. Darumb musen wir diese dingk aus der leer gots schöpfen, vnd das geschöpft ist, erquicken mit gleichnusen, ebenpilben, figuren, vnd menschlicher einpildung.
- 112. Aus vorerzeltem habt ir gehöret, das die heirat zwischen man und weib durch offenlichste warheit ein sigur ist der ee christi unnd der kirchen, das auch die eelich lieb, oder des weibs gegen dem man und herwiderumb vast vil und vor andern vergleichet wirdet (ydoch allein aus einer nachuolg) der lieb Christi gegen der gloubigen sele, und der gloubigen selen gegen Christo.
- 113. Die lieb Chrifti mag nit reinlicher, sueser, gerechtlicher, erlicher, nupbarlicher und bestendiger eingebildet werden, dann durch die zeichen, vermittelst dero prawt und prewtigam ir lieb an einander erösnen, Darumb das do durch die unschuldig lieb der unschuldigsten, heilbertigsten lieb gezewgnus gibt.
- 114. Ob dich aber bekümert, das die vnerlich mer dann die heilig puleren anzeigung der lieb gepiret, nim an die zeychen der lieb, schlews aus die laster des liebenden, die schuld der vnreinikeit besteet nit in antastung des leibs, sunder in verkerung der ordnung, darumb das die zeitlichen wollust fürgesett werden den ewigen.
- 115. In warheit die handlung des ruffigers vnd eegenossen seins wesens, wiewol dises handlung dem gesetz gemees, des andern wisderwertig ist. Was nun dem gesetz nit widert, das zimet doch alle mal vorbeheltlich des, das alle ding beschehen auserhalb der kleinmütigen ersgernus, In inen selbst volgen sie der gutheit oder bosheit der lieb, wann so die lieb rein ist, sein auch die zeichen keusch, wo aber die lieb vnrein ist, do sein auch die zeichen vnrein. Von dannen werden die ossendung der lieb des ewigen prewtigams vho mit kussen, vho mit halsen, vho mit zunehung des nackenden zu der nackenden vnd der gleichen in den reinen schriften keuschlich erossent, wiewol die von einem veden, nach dem er zum guten oder bösen geneigt ist, außgelegt werden.
- 116. Darumb zuzulenden, die schrift sagen, das viererley seelen sein, die Christus mit vertreülicher lieb liebet, Es sein iunge meidlein im glouben, es sein beischleferin, dero lieb geteilt ist, in denen doch des prewtigams lieb aus innerlicher erwelung fürtrist, es sein köngin, die vmb des hymlischen prewtigams lieb willen die welt mit iren begirlizkeiten veracht haben, es ist ein dawben Christi, ein volkumene, ein einige irer muter, ein auserwelte irer gepererin, der sich die engel vnd menschen verwundern, die sie loben vnd die aller seligsten ausschen.

- 117. Die prewt des ') ersten grads lieben und werden gelibet, nemen aber nit sunderliche zeichen der lieb, dise roupt got, domit sie durch boß-heit oder betrug nit verfürt werden 2), und frewen sich dieses aller suessten worts, das sie nit ersterben, es sen dann, das Christus in ir herz sprech, Hewt wirdestu bei mir sein im paradis, und dits ist von den erwachsen zu verstin, wann die iungen kinder triumphirn in vermög der blosen verdinstnus Christi.
- 118. In dem andern grad wirdet der prewtigam geliket ober all ander, wiewol nit allein, sunder mit im die creatur, die rust got von der arbeit, das er sie erkuckes), und mermals zu erleichterung der arbeit erösnet er inen die inprunstiseit seiner lieb, aber gleich als in einem slügk oder vor ober lousen, wann dise sligende lieb ist vnablesiger erzgehlikeit nit ohehig.
- 119. Mich bedunckt erfarn zehaben, das dise, die arbeten, einer hipigern suese genisen in Christo, dann etwan die andern, die eins bessern stands sein, pon dennen bald hernach gesagt wirdet, eins setz ich hin zu, das die beischleferin entpfinden, das Christus sueser ist, dann alle andre dingk.
- 120. Im britten grad sein die köngin, diese gesellen sich nackent dem nackenden, entphinden auserhalb Christo nichts sueses sein, und erwollustigen sich steter suese, in masen auch der nackent Christus sich nit mag verneinen den nackenden. Wiewol in abgestolner liebpslegung pauzeiten die hipig erzeigung fürdringt, nichts destweniger haben dise ungezweiselt gewies, das sie zu vergleichung leiplicher reichtumb und wollust hundertseltiglich nemen hie und zukunftiglich das ewig leben.
- 121. Im virdten grad ist die einig iunckfram, die gots gepererin Maria\*), die allein geschmeckt hat, wie sues er sei, dero ist unterwurfsig Tesus, zu irem wolgeuallen lachet er 1950, schier weint er, nun redt er susiglich, nun selt er sie an unnd kust sie, nun schlest er nackent ben der nackenden, und beweißt yr der gleichen allerley worzeichen seiner lieb.

## Von der Erleychterung der pürden des gesets. Das. rvj. Capitel.

122. IR habt vermerckt, das Christus durch etliche zeichen die innerlichen suese seiner lieb offenbaret, unter denen nit das geringest ist, das er die pürden des gesetz leicht und das joch sues macht, so doch ein ydes gesetz hart, schwer und der natur untreglich ist.

<sup>&#</sup>x27;) Ed. pr.: das. — ') In marg.: Sap. 4. c. — ') In marg.: Rath, 11. c. — ') In marg.: Rat. 10. c. — ') In marg.: Luce. 2. c. —

123. Wann so wir erzelen die vnterschied des gesetz, der natur, Monses vnnd Christi, besinden wir, das gesetz der natur schweer ist, Monsi noch schwerer, Christi das aller beschwerlichst, das gesetz ist schwer, dann es beroudt den menschen sein selbst, es fürt in aus sich selbst, es benimbt die frenheit, beschwert die pürd, legt auf das joch, wie beschwerzlich dits alles, ist niemant, der zweisle.

124. Aber wie dem, das gesetz der natur, do mit mein ich, das die recht natürlich vernunft gibet, wirdet deßhalb leichter getragen, das auch ein veder aus eigner erkantnus gepunden wirdet, vnd nahent sich selbs bindet, ist im selbs ein gesetz), als Paulo geselt zu sagen. Es ist wol schwer gebunden, pdoch holtseliger, von im selbst gebunden zewerden.

125. Das geset Monfi, so nahent ben gangen außwendigen mensichen fengklich füret, ist ein vntreglich Joch, da von Petrus in der Apostel rot saget?), Was versucht ir got mit auslegung des jochs auf den nacken der iünger, das weder wir noch vnsere veter haben tragen mögen, Wann es sein im alten testament so vil cerimony, so vil vrteil, die verbinden, das es nit vnzeitlich ein gesetz der forcht genent wirdet, in dem wir geporn werden zu der dinstberkeit?) von der meidt.

126. So ift auch das gesetz christi dem buchstaben nach das aller beschwerlichst, wann es niemet den ganzen menschen im selbst und setzt in genzlich auserhalb sein selbst, den alten ist gesagt, wer todschlecht, der wirdet schuldig sein des vrteils, das gesetz Christi sagt, wer mit seinem bruder zurnet, der wirt schuldig sein des vrteils, der ein zeichen gibt des zorns, der wirdet des rats schuldig sein, der thetlich oder muntslich schweckt, der wirdet pflichtbar sein des ewigen sewers.

127. Den alten ist gesagt, du solt nit vnkewsch sein, das gesetz Ehristi verpewt einen iden vnreinen gedancken, einen yden schentlichen anplick, vnd das noch mer ist, ein ides vnnüzes wort, sampt einer iden begirlikeit der augen vnd des fleischs, gleicherweis die hoffart des lebens, der halb ist der Ehristen allenthalben verpunden, Also das er auch sich selbst sol hassen, verlieren, vnd verlougnen, vnd mit dem kreüt teglich Ehristo nachuolgen?

128. Das alles ist fürwar vast beschwerlich, bis so lang der geliebet sein handt heimlich einlest, und das schwechst an der brewt leib berürt, da von die seel zuhant verendert würdet und spricht, mein leib ist erzittert, wanu er entphindet in im nach mercklicher schweche risen stercke,

<sup>1)</sup> In marg.: Ab Ro. 2. ca. — 2) In marg.: Actu. 15. c. — 2) Ed. pr.: diufterberkeit. — 4) In marg.: Ab Gal'. 4. c. — 3) In marg.: Wath. 5. c. — 6) In marg.: 1. Johan. 2. c. — 7) In marg.: Luce. 9. c.

vnd wie Petrus anfangs durch eins weibleins stim erschreckt ward, also truckt sie die trest des gewalts unter, als bald sie vom geist gots angetast wirdet.

129. Nun ist aber des gensts autastung ein anrürn der lyeb des prewtigams zu der liebe i) der preut, des gensts zum geist, do durch der erwermet geist vom geist, der von natur hisig ist, also angezunt und geimbrunstigt wirdet, das im nichts sueser ist, dann von im selbst außgeen, von wegen des grosen wolgeuallens gottes.

130. Also geet die forcht in die lieb, und wiedet die purde Chrifti voerleicht, das joch obersues, wann die wurgel der pürden des gesetz ist, sich selbs verlasen, und wirdet grüntlich außgerewt, wann uns unser herr Thesus Christus mer, dann wir selbst und alle dingt, angenem und gewellig gemacht ist.

131. Do mit sichstu abermals, das die angenem machende gnad nit die ist, dodurch wir got wolgenallen, sunder dodurch got vns geselt vnd wolgeselt, derhalb schreib der götlichen ewigen erwelung zn, das du got angenem gemacht würdest, vnd der rechtuertigung, das got dir angenem gemacht würdest.

132. Wie aber die fremd des herzen, die frolockung vnd lobgesangt<sup>2</sup>) phogemelts angrifs gestalt sein, sprech der aus, der es erfarn hat, kan er anderst, Ich hab gesoubt, darumb hab ich geredt.

Von der Suse des zusprecheus Christi in das hert des Christen. Das rvij. Cap.

133. UVer das wißt ir, nit ein verechtlich zeichen der lieb sein, mit einander reden, do die geist gegeneinander außgossen werden. Darumb sein zwei dingk zu ernorschen, nemlich ob got mit dem menschen, vand was er red, vand ob er mit einem sueser, mit dem andern wewiger red.

134. Zu eröfmung diser zweier stuck sein etliche dingk zu mercken, Erstlich redt got mit dem menschen, wann er im die warheit erösnet, wann es sol ve die red anderst nichts sein, dann ein aufthuung der warheit, darumb quelet das wesen der red, der lewgt, Bund got der durchs reden alle dingk an die welt gebracht hat, so der nit allein ist der redt, wirdet er doch ve vor andern zu reden billich zugelassen.

135. Item 3) er rebt mit dan ein mal, vnd veranderweit das nit, dann in einem einigen vnd kurpen reben eröfnet er die gangen warheit,

<sup>1)</sup> Ed. pr.: zu ber ber fiebe. — 2) Ed. pr.: lob, gesaugt. — 1) In marg.: 30b. 33, c.

berhalb er in dem preislicher geachtet wirdet, das er mit wenig alle dingk außgeret hat, in masen in der Rhetorica die fürtressen, die auf das kurstest bereden.

136. Aber wie dem, zwei dingk fagt er, die der weis man merckt, höret und begreift, Welche der getrew Dauid durch eingebung des geists des herrn uns eröfnet, do er sprach 1), Got hat ein mal geret, dise zwei hab ich gehöret, das der gewalt got, und dir, herr, die barmherhikeit gebüren.

137. Ansere voreltern und gelertlich haben die kunst geteilt in die natürlichen, sittlichen und vernunftlichen, das lest geschlecht nimet oder gibet dem guten nichts, darumb beruet der geist in gedachten zweien, und höret allein zwei, die macht gots, do durch er alle dingk aus nichte in ein wesen bracht, und ein hedes nach seinem grad in ein ordnung der geschaffenen dingk geset hat.

138. Zu dem hat er ein gezewgen gemacht, ein pedes erschaffens wesen, seiner mechtiseit, vnd die vnerforschlikeit der creatur hat er clarificirt durch den gepresten menschlicher weißheit, dar aus eruolgen zwo gewies anzeigung gefundner götlicher warheit, vnd der verstandt der ersten red gots.

139. Das der mensch also erkent die ewigen vneruorschlichen weiß= heit des schöpfers in der creatur, das er nao nichts gewies weiß, dann das er nichts wisse, vnd für vngezweifelt bewert helt, das alle ding aus got gestossen sein vnd widerumb zu im lenden.

140. Nemet war, dits ift das endt aller kunft der Philosophen, nemlich das wir erkennen unser unwissenheit, als die ertrenckt werden in der unentlikeit götlicher weißheit, bekennen uns allenthalben unwissend, unnd die nichts verstin, und das furs erst, Zum andern, das wir in der natur erkundt haben, ein dingk sein vnentlich, das höchst, das best, das der ansangk und end ist aller dingk.

141. Nachuolgent höret der geist des menschen, das dir, herr, die barmherzikeit eignet, do durch alle dingk gangen sein in das selig wesen, 2) auf das sich niemant oberneme, das er ein rein herz hab, das auch an tag gebracht werde, das von sünden onbesteckt sein nit zugehöre dem wollenden, noch dem laufenden, sunder dem erbermigen got. 2)

142. In den menschlichen geschichten erwgent sich das gotlich verteit so verborgenlich, das niemant weiß, ob er der lieb oder des haß gots wirdig seie 4), und nichts dest weniger hört er stetigs das geschren sei= ner sünden wider sich.

<sup>1)</sup> In marg.: Pfalm. 61. — 2) In marg.: Prouer. 12. c. — 2) In marg.: Ab Rom. 9. c. — 4) In marg.: Eccl's. 9. c.

- 148. Von bannen erwechst die erst gezewgnus götlicher barmherspiseit, das sich ein neber erkenne einen sünder zesein, das sich niemant ausserhalb der offenbarung erkene gerecht zesein, und das mer, das die barmherzikeit gots aller sitlichen dingk erst ansangk und letstes end ist.
- 144. And zugleicherweis alle dingk geschaffen sein im natürlichen wesen durch das ewig wort, also sein sie im sitlichen wesen gemacht durch das selb gemenschet wort, von des volkummenheit wir all igenomen haben, das geset durch Mohsen geben, aber gnad vnd warheit ist allen durch Ihesum Christum worden, do ein gnad vmb die ander.
- 145. Darumb bise bingk zu glouben, ist ein notturftig stuck ber selikeit, versuchen, ist ein vorschmeckung ewiger fremden.
- 146. Beschlistlich, dieses suesest gesprech haben die heiligen schriften vngemelt nit gelassen. Ich wil hören, spricht Dauid 2), was mir mein herr got einsprechen wirdet. Zuhandt erösnet er, was er in geheim geshort hat, vnnd sagt, er redet frid zu seinem volck, das seind die beischleferin, der zal groß ist: vnd vber sein heiligen, das sein die küngin: vnd zu denen, die in sich selbs schlahen, das sein die iungen meidlein. Von der iunckfrawen Maria steet geschriben 3), Ich wird vber sie neizgen, als einen sließ des frides, vnd wie ein güß, die glori der völcker.
- 147. Der war verstandt der schrift gibt, das die erfarnheit des götlichen heimlichen gesprechs der frid und gerugikeit des herhens ist, wiewol nit in einem grad, sunder höher und nidriger, nach dem es dem herren wolgefelt.
- 148. Wer das entpfindet die erwelt seel ein andre mer angeneme erfarnheit, nemlich, das sie von der red Christi weich wirdet, als die Cantica 4) melden, Mein seel ist zergangen, als der geliebet geredt hat, vnd Dauid in psalmen 4), Er wirdet ein wort heraus lasen vnd weich machen, Sein geist der wehet, vnd die wasser, das sein die suesen zeher, werden sliesen.
- 149. Welches von nichte anders kumet, dann allein, das die lieb Christi der preut geist enzundet und sewrigt, do durch des menschen herz wirdet als ein zersliesent wachs o), wann das sewr der lieb Christi ist so einer grosen macht, Das auch die hertisten sels o), Ja wol die himel als der rauch o) dauon zergin, vnnd darumb so die seel erweichet

<sup>1)</sup> In marg.: 1. Johan. 1. sed est ev. Johannis. — 2) In marg.: Pfalm. 84. — 3) In marg.: Efa. 66. c. — 4) In marg.: Cauti. 5. c. — 4) In marg.: Pfal. 147. c. — 9) In marg.: Pfal. 21. — 7) In marg.: Subith. 16. c. — 4) In marg.: Efa. 51. c.

ist, ersewszt sie manigfaltig, weinet, verleßt sich selbs gang ond gar, und redet frolich mit Christo.

Von der wirtschaft Christi und des Chriften. Das achzehendt Capittel.

150. DIe ladung der fünder Jum wolleben des höchsten künigs wöllen wir stilschwigent nit vmbgeen, sunder erforschen, ob etwas von dem ewigen mal in dieser wanderzeit voruersucht werde. Nun hat Christus ') gelert, das der mensch leb im brot und im wort, wann on das were dem fleisch und geist nit fürsehen. Das fleisch der speis dezdarff, bezeugt der hunger, das der genst die spens ernordert, erewgent sich aus dem, das alle creatur den genst nit ersetigen mögen.

151. So nun der frümest und best got zum abentmal vordert, und ein wirtschaft zurichtet 2), ersetigt er die hungrigen mit gutem 2), das sleisch mit dem leib, den geist mit im selbst.

152. In disem mal ist alles, das die geest frolich macht, do ist das wolgefallen der personen, wann der Christen ist durch die ewigen erwelung got angenem, herwiderumb ist Christus dem Christen von wezen der zeitlichen rechtsertigung beheglich.

153. Do ist noch ein noturstigs stuck, nemlich die eintrechtikeit des thun und lasens, dann alles das Christo wolgeselt, das geselt auch dem Christen wol, sie haben einen willen, ein hert, ein geist, und das von wegen des dritten, so in dem rechten wolleben gepflegt wirdet, das ist, von wegen der vbergebung der gemüt on einander durch die waren lieb, von dem allen ein frölicher guter muet erwechst.

154. Wo yzogemelte drey stud nit sein, do mangelt alle frewd, gebrift aller guter mut, ervolgt zerstrewung der gemuet, alles das fürsgeset würdet ist ungeschmack, das aber von got mit nichte zu vermuten ist, der die speis und das tranck auftregt, nit wie küniglicher, sunder götlicher Maiestet gebüret, sein stim spricht 4), Ir frewndt, esset von trinscht, ir aller liebsten, trinckt ewch genungk und werdet truncken.

155. Von dannen nemen die geeft in sich den wirt, ee dann ichte anders, vnd der sie geladen, hat sie erschäffen, vnd gemacht einen wein, der wirdig ist, das in got trinck, das in sein lespen vnd zeen wider versuchen 3), Er hat getruncken, vnd ist vom wein worden als ein trunckner, weiniger man 6).

<sup>1)</sup> In marg.: Math. 4. c. — 2) In marg.: Euce. 14. c. — 3) In marg.: Euce. 1. cap. — 4) In marg.: Canti. 3. c. Eundem locum laudat textus Latinus, sed est Canticorum cap. V. — 2) In marg.: Canti. 7. ca. — 4) In marg.: Sere. 32. c. sed est cap. XXIII.

156. Wo aber gift fürtragen wirdet, oder ein zu vil starcke speis oder tranck, das, wie wir wissen, mer schadt damn nuzt, do steet die seel in geuerligkeit, darumb sol der gast mit vleis warnemen, wer anzichte, od er des tewfels oder gots iunger sen, diser bringt auf die pan das wort gots, jener des tewfels rede, als do sein ligen, murmeln, got, den priestern, erdarn frawen vnnd sunst meniglich nach, vbel, schmelich, lesterlich, vnuerschampt, frawen wirtisch vnd der gleichen gistig reeden, da von die vnuossumen selen sterben, dann schampar rede zerstören gut sitten, zucht vnd eer. 1)

157. Do gegen erweden die iunger gots das gesprech des herren 2), keusch züchtig erbar red, das filber durchs sewr probieret, von der erden geschieden, sibenseltig gereyniget 3), und also werden die guten von gu=

ten, von hepligen heplige.

158. Wher dig vermercken wir, das got, als ein lawter got, ein ware speis der volkumnen ist, ich sag ein grobe speis, die den gesunten mer dann gesundt ist 4), Aber wir krancken bedürfen einer milch, ydoch ist milch anders nicht, dann ein saft der speis, die yzo ins sleisch ge-wandelt ist.

159. Derhalb ift das ewig wort, ein geburende speis der engel vnd der heiligen, mensch worden, do mit es were ein speis der krancken vnd ein saft vnaussprechenlicher darmherzikeit, wann die seel ist tod, die got nit hat zu einer speis vnd einem tranck, es sey gleich ein grobe speis, die den volkumnen zimet, oder ein milch, die der kinder narung ist.

160. Nichts bestweniger nimet Christus vnser herr aus vberklislicher barmherhikeit den geist des erwelten vilmals gewaltiglich in sich,
oder entzuckt in, do mit er, allein mit den ewigen dingen beladen, die kunftigen suese suerschmeckt, und zum wenigsten ein kleins bissein von der harten speis eß. Wann das geschicht, als dann verlewßt der geist den leib, also das er gar kein wissen hat, ob er jun oder auserhalb des leibs seys.

161. End dits sein grose dingk, pdoch zu der selen heil nit notturftig, darumb haben sie Christum nit einen schuldner, sunder einen milbesten begaber.

Bie got in dieser wanderz net heilwertiglich gesehen wirdet. Das. rir. Cav.

162. ES ist noch ein anders, des sich der Chrift nach bestetter fremd erfremet, als ob er seiner selikeit wissen entphangen hete, da von

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Ab Corin. 15. — 2) In marg.: P(alm. 11. — 3) In marg.: P(alm. 17. — 4) In marg.: Ab Seb. 5. c. — 3) In marg.: 2. ab Cor. 12.

ber prophet Danid 1): Das hert der got suchenden sol sich erfrewen, suchet den herrn und werdet bestetigt, suchet sein angesicht alzeit.

163. Warlich werden die in gutem bestetet, die das angesicht gots alzeit suchen, die inen begern clerlich zusehen, der von leib vnd gestalt schün ist vber all sun der menschen 2).

164. Derhalb ist gar ein heilsam bingt Christum sehen, nit als etlich ausrueser eigner heilikeit, die sich manicherley prophetischer gesicht ruemen, ppo trawmet in von dem iungsten gericht, phundt von der grausamkeit der helle, Run haben sie Christum gesehen voller wunden, ppo nackent, pa wol haben sie den himel geösnet gesehen, vnd darinnen den almechtigen got vatter, einen 3) erbern, bertigen, alten man, vnd dergleichen vnzelliche dings, die ich, glecht zuuermeiden, vmbgee.

165. Wer dise dingk schnell zu richten, wer streeflich, alle zunerwerssen, gebürt sich nit, vil weniger zu heiligen, die prophetischen gesicht lesen wir war und gedicht gewesen sein, wann es seindt auch salsch propheten.

166. Darumb so wir den mitteln wegk geen, haben wir das gewieß, das gesicht der dingk, die auserhalb vnser sein, vns nit gut macht, zeigt vns auch nit für gut an, dann vil haben Christum gesehen leiplich am kreüß vnd doch in hertikeit ires herzen verhart. Sehen wir nit teglich die wunder gots? vnd sehen sie doch leider an der selen nüß. Demnach soltu nit suchen das gesicht, do du etwas geschaffens, oder auch den schöpfer selbst, auser dein sehest, wann derhalb bistu nichts besser, den der es nicht sicht, sunder vzuzeiten erger.

167. Wer zweiselt, das vil fromer, dann Balaam 4), den die Glin straset, gewesen sein, wiewol den erfarnen der heiligen schrift vnuerborgen ist, wie treffenliche heimlikeit er gesehen hat? der gleichen möcht von vil andern gesagt werden, darumb söllen die gleiser aufhören ir heilikeit anzuzeigen und ire treum zu erzelen. Dann ob es gleich warbafte gesicht gewesen, so weren sie doch allein zu nut der kirchen, und gar nit zu rümung eigner gerechtikeit zu eröfnen.

168. Ir habt als wol als ich lewt gesehen, mit benen, ires anzeigens, zuzeiten Christus, zu zeiten die iunckfraw Maria redet, gleicherweis haben wir das end da von gesehen, hie was schalckheit, dort dorbeit darunter verborgen. Daraus abzunemen, das die gesicht gots auserhalb unser wenig oder gar nichts früchten zu unserm gutem, darumb ist not, das wir stetiglich suchen zusehen das angesicht gots in uns und in unsern werden, wann durch söliche gesicht werden wir bestetet im

<sup>\*)</sup> In marg.: Pjaim. 104. -- \*) In marg.: Pjai. 44. -- \*) Ed. pr.; einet. -- \*) In marg.: Nume. 22. c. -- \*) Ed. pr.: bestetet.

guten, vnd mögen sich vnsere herzen, die der gestalt den herrn suchen, anderst nit, dann erfrewen, in der that, hirüber frewen sich auch etlich aus sunderen gnaden in angesangnen frewden kunftiger selikeit.

169. Wiltu got sehen in frölikeit des herhens, such in in deinen werden, wann er also gefunden wirdet, so mag er on frölikeit nit gesehen werden. Wie sol er aber gefunden werden? warlich als ein würscher deiner selikeit in dir vnnd mit dir, wann es wirdet dich got on dich nit selig machen, ob er dich wol on dich erschaffen hat.

170. Etlich sagen, wann die fürsehung gepredigt wirdet, so nem sie weg den frezen willen, verdamme die erwelung, reize zum mussig geen, set ein vrsach eins nerrischen vertrawens in got. Aber auf glouben, sie vrteilen ') vnfürsichtiglich, wann die predig der fürsehung richt auf die waren freiheit, do mit vns Christus frez gemacht hat, eruorbert ein heilsame erwelung, an welcher er keinem ausgewachsnem die seliket verleihet, vertreibet als müssig geen, gepirt vnd würcket nit ein torethe sicherung, sunder ein warhafte hosnung.

171. Wol ist war, das sie wegk niemet die freiheit, so die die barkeit der sünd eingefüret hat, vnnd gibet die freiheit, die vns süne gots machet, verworft die erwelung des wercks, vnd lobet die erwelung des gehorsams, verwurft unfruchtbar arbeit, manigsaltigt die gut und nut sein, vnd rewtet mit der wurhel aus die eiteln sicherhent, vermitztelst warer hofnung.

172. Aus dem erwolgt, das niemant wider seinen willen selig wirdet, sunder durch die erwelung des pessern teils, das ist, des reinen lawtern gehorsams gots, das auch der fürsehen, als der die hell nicht fürcht, den himel nit pitet, sunder dem höchsten gut allein vmb seisnet willen dienet, freyer ist, dann imant anders, ich sag frey von der creatur vnnd der allerfreiest von sünden.

173. Wann wer fürsehen ist, dem gefellet alles das got wolgefelt, dem misselt alles das got vbel geselt, got ist er alzeit einsormig, vnd derhalb in seinem herzen aufgericht vnnd rein, ein geist mit got 2), dem er allenthalben vnd in allen dingen will gehorsam leisten, ewserer dingst vnd sein selbst acht er nit, helt sie als weren sie nit, ist im eben ein freüd leyden vnd wolgeen, sterben vnd leben, wenn es allein alles nach dem wolgefallen gots geschicht.

174. Nachfolgent sichstu, das der fürsehen eben fur ein dinck achtet, got heis inen arbeiten wider oder fur sich, als der gentplich entledigt und gefreyet ist von aller neiglikeit und unterschied, oder auch von der

<sup>1)</sup> Ed. pr.: erteilen. — 1) In marg.: 1. ad Co. 6. c.

regied erriger velemma. Ben bannen herscht er 1) ober alle thir des minuvens, over alle gestügel bes lufts, ond visch der wasser, ond alles die formen und geet auf erdtrich.

13. Beinams, das niemant freier bienet, sicherer herscht, dann der warnen geworfam, darumb sucht das angesicht gots allzeit, so werser ir definer in gunem, nud sucht den herrn frölich, dem ewer erwesung er erwurert, nud ewer gehorfam wolschmedt, Wann wer das gesort deit. Der wurder nums args rersuchen 3).

.75. Dernaus marer emer gedanden in die gebot gots, und seit emfig und niema meinen beuerden 3), wann in seinem gebot entsteet verwung, und eit kein vermindrung in seinem heil. 4)

II. Seins est der in bundermaltig selig, dem der herr verlihen but dem wort in deberstein di. Durumb das die gehorsam fürtrist der erweiung, der est um nud voer urm, dem meer gevallen die erwelsen dan von in dieset dann die gebotien von got, dem beheglicher sein die dernamen dann die gewerlichen, die gewerlichen, dann die sichern, dann der dieset der wirt in gewerlichen verderben.

Ber internang bie girfte Chrifti in bem haß ber fanten.

#### Das in Capittel.

The of whom he moden, zu gleicherweis die lieb ind nie aweit die die dem der dem bergen, vod wer die gerechten der der der de fünden der Ekriftum liebet, hast die sünd, Donn Growing if in de win kumm, zunerrilgen die sünd, der wars die der worme and der de

19. Neuman nas amen kunn deman, antweber wirbet er ander mit and ben anster ander einen gedulden und ben ans

bern verachten, barumb spricht ber heilig geift, Die gerechtikeit haftu gelibet, vnd die vngleicheit gehaßt, darumb hat dich, got, dein got gesalbet mit dem öl der frewden vor andern dein gleichen.

181. Habt achtung: zwey bink verknüpft der geift mit der lieb der gerechtikeit, auf das wir die boßheit hassen, nemlich das wir sollen lieben die gerechtikeit, mit dem haß der sünd, dar aus volgt, das die peen der sünden, wie sie von got aufgesett, erwelet und geliebet sollen werben, auserhalb einichs unsers zusat, verendrung oder vermindrung seyn.

182. Do mit nun dise dingt klerlichen mogen verstanden werden, soltu wissen, das die menschen in dreverlen gestalt arbeiten, Belial außzuwerssen, Zum ersten von dem leib des besesen, Andern von dem

fleisch ber fünden, Dritten von dem füntlichen geuft.

183. Die teuflisch besitzung ist ein zugefügte pein von got, ser ersichrockenlich, und derhalb mercklich schwer, als die den gebrauch der vernunft vermindert, dise außtreibung des tewsels mögen wir in einem vall stracks begern, die weil zu besorgen ist, das sie on die sündt nit sep, wann sie wirdet geachtet vom Apostel 1), von wegen der verstockung des genüts aufgesetzt sein durch die vrteil des banns, dis so lang der gedemütiget vermittelst seinse eignen oder der kirchen gelouben die erledisgung von got verdienen mag.

184. Was die beschwerung vermögen oder nit vermögen, ond durch was kraft sie würcken, bin ich bekentlich, das ichs nit weis, darumb vnderstee ich michs nit zu seren, glaub doch im glauben der kirchen dem glauben vil dingk müglich, aber eins sag ich gewies sein, das egemelte außtreibung der teuffell der tugent nichts gibet, das sie auch dero kein gewis zeichen ist, vnd das von Christi selbst leer wegen, do er sagt<sup>2</sup>), Bil werden am tag des gerichts zu mir sprechen, herr, herr, haben wir nit in deinem namen prophezeit, vnd in deinem namen tewesel außgeworssen, vnd in deinem namen vil wunderzeichen gewürckt? als dann wirt ich inen veriehen, surwar hab ich euch nie erkant.

185. Die andern untersteen sich, tewsel außzutreiben von dem sleisch der sünd, wann sie sich besleisen aller böser gedancken des herzen zuentsladen, aller suese des sleischs abzuweichen, und vern zu sein von den zuneigungen zu sünden, das ist von der leze der sünde, denen ist die bescheidenhyt fast not, Wann der gleichen sein zuzeiten schuld, und missallen got, sein zuzeiten peen und pueswürckung, und geuallen dem höchsten, in den ersten ist die schalckeit, in den andern die gerechtikeit.

186. Die einfallenden gedancken, die nit begert, vngern angenomen vnd widern willen behalten werden, sein bienlich zu der peen vnd pueß=

<sup>)</sup> In marg.: 1. ad Cor. 5. c. — 2) In marg.: Wath. 7. c.

würdung, vnd so vil best heilsamer zu auflegung der peen, pe beschwerlicher vnd vntreglicher sie zufallen, als do sein gotslestrung, vnd der ich geschweigen will, sleischlich begirde, in Christum, in Mariam, vnd der gleichen, Wann sie zeigen an die seel, der sie einfallen, mit großerer gnad begnadet, sein auch die warhaften pues der begangnen sünden mit gedanden.

187. Die gedanden aber, die mit wollust zum bösen gesucht und mit frewden enthalten werden, die sein warlich got missellig, söllen auch den menschen missallen, besteden das hert, und sein ein anfangk der sunden, als wol in denen, die müntlich, als die würcklich beschehen.

188. Abweichen von vnordenlichen suesen des sleischs gefeelt got, nit abweichen von den eingebornen suesen misselt got nit, der ersten sollen wir vns in all weg entewsern, von wegen der andern, die einschleichen mit notturftigen dingen, muesen wir vns nit bekümeren, sunder die pueswürckung des vorigen lebens sein zu gedulden, vnd die gedansken, die vnter got gesucht, wiewol sie nit erzneven, sein sie doch nit tödlich.

189. Entewserung von den gewonlichen zuneigungen ist eyn würschung widerwertiger gewonheit, die selben leiden ist ein pues, der selben wolgefallen ist ein laster, der gestalt ist eröfnet, wie die egemelten dingk zu suchen vnd gedulden, vmb lieb willen der gerechtigseit, vnd die erwelten zu verwerfen sein, vmb der vngerechtikeit haß willen.

190. Dem allen nach erscheint, wie die heiligen seel die tewsel vertreiben von dem süntlichen geist, alle ungerechtikeit hassen, und nit begeren entledigung von penen, sunder vil mer, das die gerechtigkeit volsbracht werd, das der will gots aufs vollichst geschehe.

191. Doch sein staffel in der lieb der gerechtigkent, die erst ist, Wann die peen schlechlich nit angenomen wirdet, sunder ir, als vil möglich ist, widerstandt beschicht, doch on entgelt des heiligen gehorsams, Die ander, wann verwilligt wirdet mit einer maß in die peen von wegen des außgetrucken willens gots, nemlich der gestalt, ist es beschlossen von dir, herr got, so beschech dein will, Die drit, wenn nichts anders begert wirdet, dann das der wolgefallen gots erfült werde, das rauf beruet die höchst lieb der gerechtiseit.

192. Dise dingk sein nit erdacht, funder in Christo gesehen, hat er nit im garten erstlich gepeten, do er sprach 2), Bater alle dingk sein dir müglich, um weck den kelch, verstee, ich wil sein nicht, ich müg in dann mit deinem willen nicht hinlegen.

<sup>&#</sup>x27;) Ed. pr.: (ciber. - ') In marg.: Mar. 14. c.

193. Zum anderen bat er vnterschiedlich i), mag der kelch nit wegt geen, so geschech dein will. Zum dritten sprach er on alles geding, Wiltu das ich den kelch trinck, so gescheh es also, vnnd das ist der stat der gerechtikeit, dem als wol im menschen, als in Christo nachuolgt die himelisch tröstung, welche mit der selben begnadet sein, die erfaren die wunderbarlichen einigung irer selbst mit christo sampt des herzens freüd.

194. Das ist, das die schrift gesprochen 2), Darumb hat dich, got, bein got gesalbet mit dem öl der frölikeit vor andern deins gleichen die die vngerechtikeit also hassen, das sie doch kuel lieben die gerechtikeit, wann sie wöllen mer durch die barmherzikeit gots in ablas annemen der sünden buesthuung, dann in inen selbst die peen bezalen durch die genungtuung.

195. Von dannen ist beheglicher und nüper die entledigung von sunben durch eigne genugthuung, dann durch den ablas, na warlich loblicher, die weil sie beschicht mit merer lieb der gerechtikeit, sie ist auch nüper, darumb das sie den verdienst meret, macht vorsichtig und sorgueltig, die sünd zuuerhueten, und hat keinen seind, die weil sie alle dingk wider sich, ir zum besten beschehen sein, vestiglich gloubt.

## Von des Chriften zungen. Das ehnundzweinzigst Capittell.

196. UNter andern zeichen des waren gloubens setzt Marcus nach außtreibung der tewfeln, sie werden mit newen zungen reden. Es ist ein zung des alten, vnd ist ein zung des newen menschen, die erst redt irbische, die ander himlische dingk, darumb das die erst vom ertzrich, die ander vom himel kumet.

197. Der war Christen aus got geborn kumet von himel, die stüne Abam sein vom erdtreich außgangen, darumb ist die geselschaft des Christen menschen in himeln 4), aber den kindern dier welt schmeschen weltliche ding, vnd ir geselschaft ist auf der erden.

198. Wher dits ist zu merden, das zweierlen zungen sein, ein inwendige und ein außwendige, durch die innerlichen redt der geist, durch die ewserlichen tonet der leib, idoch ist die ewser anderst nichts dann ein zeichen der innern.

199. Noch teilen wir die außwendigen in die zungen des worts vnd die zungen des wercks, wie got gethon, der durch ein götlich wort die schriften außgesprochen und die creatur geschaffen hat, Bnd also sein

<sup>\*)</sup> In marg.: Math. 26. c. Luce. 22. c. — \*) In marg.: P[al. 44. — \*) In marg.: Johan. 3. c. — \*) In marg.: Ab Phi. 3. ca.

begird ewiger belonung. Von dannen herscht er 1) vber alle thir des erdpodens, vber alle gestügel des lufts, vnd visch der wasser, vnd alles das frewcht und geet auf erdtrich.

175. Beschlews, das niemant freier dienet, sicherer herscht, dann der warlich gehorsam, darumb sucht das angesicht gots allzeit, so werbet ir bestetet in gutem, und sucht den herrn frölich, dem ewer erwe-lung ist erbittert, und ewer gehorsam wolschmeckt, Wann wer das gebot helt, der wirdet nichts args versuchen 2).

176. Derhalbs richtet ewre gebancken in die gebot gots, vnd seit emfig vnd vleisig in seinen beuelchen 3), wann in seinem gebot entsteet versönung, vnd ist kein vermindrung in seinem heil. 4)

177. Selig ift der, ia hundertualtig selig, dem der herr verlihen hat, seine gebot zu behertigen s), Darumb das die gehorsam fürtrist der erwelung, der ist arm und ober arm, dem meer geuallen die erwelten ding von im selbst, dann die gebotten von got, dem beheglicher sein die betriglichen, dann die gewissen, die geuerlichen, dann die sichern, wann wer geuerlikeit liebet, der wirt in geuerlikeit verderben.

Bon entpfindung des gensts Christi in dem haß der fünden.

Das. rr. Capittel.

178. DAS ist volgent zu mercken, zu gleicherweis die lieb ins hert zewcht, also wurft der haß aus dem herzen, vnd wer die gerechstikeit libet, der haßt die schalckeit, der Christum liebet, hast die sund, Dann Christus ist in die welt komen, zuuertilgen die sund, der warsheit gezewgnus zugeben.

179. Aus dem erwolgt, wer in Chriftum durch einen lebendigen glouben gloubt, der würft die tewfel aus, vnd als vil sich zu reden gezimet, zewcht er in sich selbst Christum. Füglicher wirdet gesprochen, das Christus eingee in die seel des gerechten durch den lebendigen glouben, vnd austreib die sünd, der allein die sünd wegk nimet ?), vnd mit Belial in einer seel nit wonet, dann ?) was vereinigung haben Christus vnd Belial? oder was geselschaft haben das liecht vnd die sinzsternus? oder was gemeinschaft haben gerechtikeit vnd boßheit?

180. Niemant mag zweien herrn bienen \*), antweder wirdet er einen haffen und ben andern lieben, oder einen gedulden und den an=

<sup>1)</sup> In marg.: Gen. 1. cap. — 2) In marg.: Eccl's. 8. c. — 2) In marg.: Eccl'i. 6. c. — 4) In marg.: Eccl'i. 39. — 2) In marg.: Eccl'i. 45. c. — 9) In marg.: Johan. 18. ca. — 7) In marg.: Johan. 1. c. — 2) In marg.: 2. ad Cor. 6. c. — 9) In marg.: Math. 6. c.

bern verachten, barumb spricht ber heilig geift, Die gerechtikeit haftu gelibet, vnd die vngleicheit gehaßt, darumb hat dich, got, dein got gessalbet mit dem dl der frewden vor andern dein gleichen.

181. Habt achtung: zwey bink verknüpft der geift mit der lieb ber gerechtikeit, auf das wir die boßheit haffen, nemlich das wir föllen lieben die gerechtikeit, mit dem haß der fünd, dar aus volgt, das die peen der fünden, wie sie von got aufgeset, erwelet und geliebet söllen werben, auserhalb einichs unsers zusab, verendrung oder vermindrung seyn.

182. Do mit nun dise dingk klerlichen mogen verstanden werden, soltu wissen, das die menschen in breverlen gestalt arbeiten, Belial außzuwerssen, Zum ersten von bem leib des besesen, Andern von dem

fleisch ber sunden, Dritten von dem füntlichen geuft.

183. Die teuflisch bestinung ist ein zugefügte pein von got, ser ersichrockenlich, und derhalb mercklich schwer, als die den gebrauch der vernunst vermindert, dise außtreibung des tewsels mögen wir in einem vall stracks begern, die weil zu besorgen ist, das sie on die sündt nit seh, wann sie wirdet geachtet vom Apostel 1), von wegen der verstockung des geniüts aufgesetzt sein durch die vrteil des banns, dis so lang der gedemütiget vermittelst seinen oder der kirchen gelouben die erledizgung von got verdienen mag.

184. Was die beschwerung vermögen ober nit vermögen, vnd durch was kraft sie würden, bin ich bekentlich, das ichs nit weis, darumb vnderstee ich michs nit zu leren, gloub doch im glouben der kirchen dem glouben vil dingk müglich, aber eins sag ich gewies sein, das egemelte außtreibung der teuffell der tugent nichts gibet, das sie auch dero kein gewis zeichen ist, vnd das von Christi selbst leer wegen, do er sagt), Bil werden am tag des gerichts zu mir sprechen, herr, herr, haben wir nit in deinem namen prophezeit, vnd in deinem namen tewesel außgeworssen, vnd in deinem namen vil wunderzeichen gewürckt? als dann wirt ich inen veriehen, surwar hab ich euch nie erkant.

185. Die andern vntersteen sich, tewsel außzutreiben von dem fleisch der sünd, wann sie sich besleisen aller böser gedancken des herzen zuentsladen, aller suese des sleisches abzuweichen, und vern zu sein von den zuneigungen zu sünden, das ist von der leze der sünde, denen ist die bescheidenhyt fast not, Wann der gleichen sein zuzeiten schuld, und missallen got, sein zuzeiten peen und pueswürdung, und geuallen dem höchsten, in den ersten ist die schackseit, in den andern die gerechtikeit.

186. Die einfallenden gedancken, die nit begert, vngern angenomen und widern willen behalten werden, sein dienlich zu der peen und pueß=

<sup>)</sup> In marg.: 1. ad Cor. 5. c. — 9) In marg.: Math. 7. c.

würdung, vnd so vil best heilsamer zu auflegung der peen, pe beschwerlicher und untreglicher sie zufallen, als do sein gotslestrung, und der ich geschweigen will, fleischlich begirde, in Christum, in Mariam, und der gleichen, Wann sie zeigen an die seel, der sie einfallen, mit groserer gnad begnadet, sein auch die warhaften pues der begangnen sünden mit gedanden.

187. Die gedancken aber, die mit wollust zum bosen gesucht und mit frewden enthalten werden, die sein warlich got missellig, sollen auch den menschen missallen, besteden das herz, und sein ein anfangk der sunden, als wol in denen, die müntlich, als die würcklich beschen.

188. Abweichen von vnordenlichen suesen des sleischs gefeelt got, nit abweichen von den eingebornen suesen misselt got nit, der ersten söllen wir vns in all weg entewsern, von wegen der andern, die einschleichen mit notturftigen dingen, muesen wir vns nit bekumeren, sunder die pueswürckung des vorigen lebens sein zu gedulden, vnd die gedanschen, die vnter got gesucht, wiewol sie nit erznehen, sein sie doch nit tödlich.

189. Entewserung von den gewonlichen zuneigungen ift ehn wurschung widerwertiger gewonheit, die selben leiden ift ein pues, der selben wolgefallen ist ein laster, der gestalt ist eröfnet, wie die egemelten dingk zu suchen und gedulden, umb lieb willen der gerechtigkeit, und die erswelten zu verwerfen sein, umb der ungerechtikeit haß willen.

190. Dem allen nach erscheint, wie die heiligen seel die tewsel vertreiben von dem süntlichen geist, alle ungerechtikeit hassen, und nit begeren entledigung von penen, sunder vil mer, das die gerechtigkeit volsbracht werd, das der will gots aufs vollichst geschehe.

191. Doch sein staffel in der lieb der gerechtigkent, die erst ist, Wann die peen schlechlich nit angenomen wirdet, sunder ir, als vil möglich ist, widerstandt beschicht, doch on entgelt des heiligen gehorsams. Die ander, wann verwilligt wirdet mit einer maß in die peen von wegen des außgetruckten willens gots, nemlich der gestalt, ist es beschlossen von dir, herr got, so beschech dein will. Die drit, wenn nichts anders begert wirdet, dann das der wolgesallen gots erfült werde, darauf beruet die höchst lieb der gerechtiseit.

192. Dise dingk sein nit erdacht, sunder in Christo gesehen, hat er nit im garten erstlich gepeten, do er sprach 2), Bater alle dingk sein dir müglich, nim weck den kelch, verstee, ich wil sein nicht, ich müg in dann mit deinem willen nicht hinlegen.

<sup>1)</sup> Ed. pr.: leiber. — 2) In marg.: Mar. 14. c.

193. Zum anderen bat er vnterschiedlich'), mag der'kelch'nit wegt geen, so geschech dein will. Zum dritten sprach er on alles geding, Wiltu das ich den kelch trinck, so gescheh es also, vnnd das ist der stat der gerechtikeit, dem als wol im menschen, als in Christo nachuolgtdie himelisch tröstung, welche mit der selben begnadet sein, die erfaren die wunderbarlichen einigung irer selbst mit christo sampt des herzens freüd.

194. Das ist, das die schrift gesprochen 2), Darumb hat dich, got, bein got gesalbet mit dem öl der frölikeit vor andern deins gleichen die die vngerechtikeit also hassen, das sie doch kuel lieben die gerechtikeit, wann sie wöllen mer durch die barmherzikeit gots in ablas annemen der sünden buesthuung, dann in inen selbst die peen bezalen durch die aenungtuung.

195. Von bannen ist beheglicher und nüper die entledigung von sunben durch eigne genugthuung, dann durch den ablas, na warlich loblicher, die weil sie beschicht mit merer lieb der gerechtikeit, sie ist auch nüper, darumb das sie den verdienst meret, macht vorsichtig und sorgueltig, die sünd zuuerhueten, und hat keinen seind, die weil sie alle dingk wider sich, ir zum besten beschehen sein, vestiglich gloubt.

#### Bon des Chriften zungen. Das ehnundzweinzigft Cavittell.

196. UNter andern zeichen des waren gloubens setzt Marcus nach außtreibung der tewfeln, sie werden mit newen zungen reden. Es ist ein zung des alten, vnd ist ein zung des newen menschen, die erst redt irdische, die ander himlische dingk, darumb das die erst vom ertzrich, die ander vom himel kumet.

197. Der war Christen aus got geborn kumet von himel, die stüne Adam sein vom erdtreich außgangen, darumb ist die geselschaft des Christen menschen in himeln 4), aber den kindern difer welt schmeschen weltliche ding, und ir geselschaft ist auf der erden.

198. Wher dits ist zu mercken, das zweierley zungen sein, ein inwendige und ein außwendige, durch die innerlichen redt der geist, durch die ewserlichen tonet der leib, idoch ist die ewser anderst nichts dann ein zeichen der innern.

· 199. Noch teilen wir die auswendigen in die zungen des worts und die zungen des werds, wie got gethon, der durch ein götlich wort die schriften ausgesprochen und die creatur geschaffen hat, Bnd also sein

<sup>\*)</sup> In marg.: Math. 26. c. Luce. 22. c. — \*) In marg.: Psal. 44. — \*) In marg.: Sohan. 8. c. — \*) In marg.: Ab Phi. 3. ca.

bie zeichen der aussprechung des götlichen gemüts wort und werck, wir erzeigen auch nit allein durch die red, sunder auch die that, was laudts wir sein, und welchs unser vater landt ist.

200. Von dannen hat sich begeben, das also langk ein gezung geweret hat, als lang ein vaterlandt, ein fürst, ein gesetz gewesen sein, bits fürstemthumb ist bestanden nach dem sintslus 130 jar, vnd sein in den alten hystorien die gülden zeit vnd tage genant worden.

201. Die tag Noe waren, ee dann Nemroth, das ist Saturnus, das horn aufrichtet, vnd was ein starcker seger vor got, der die mensschen fieng in sein dienstberkeit, wann als dann wart geachtet das einig regiment gots aufgehöret, vnd der tewfel ein fürst diser werlt zu herschen angesangen het, vnd der sich auch vnterstundt, ein turn wider got zu pawen.

202. Nun begibt sich, he verner wir abweichen von einem, he weitslewftiger wir zerstrewet werden, vnd versteen noch wöllen fürbas nit eins, sunder einen heben zeücht sein wollust, höret auf die einformikeit der sitten, vnd wirdet verwandelt die zung des inwendigen menschens, von dannen die ewserlich zung als wol im reden, als im thun geendert wirdet, auff das mit verendrung des wandels auch die zeichen vermengt werden.

203. Bund ist geschehen, wie sich hewtigs tags auch begibt, dere gezung onterschiedlich, der selben sitten sein nit einhellig, daraus erwachsen absunderung der reiche, zangk und hadre, blackaren, rawberen, aufhawung der güter, todschleg, morderen, so sich ein oder ontersteet zuerhöhen, den audern nider zutrucken, und alle dingk sucht seinem gewalt zu onterthenigen. Einer iagt dem lemlein gots nach, vand will got genent und gescheht werden, Diser richtet ein turn auf wider Iherusalem, und so er die einig regierung des erdprodens erlangt, mussen die kind gots das ir verlassen, wandern pilgrams weis geen Hierusalem, mögen nit singen das gesangk des herrn in fremden landen, sunder warten weinendt des vals Babilon und der erhögung des heiligen Iherusalem.

204. Do mit sie aber im elend nit gebresten, sucht sie der fürst bes frides heim durch seine diener und tröst sie, als dann entsteet inen so ein grose frewd in der zukunft der götlichen botschaft, wann das veterlich gezung, die gewonheit des vaterlands gehöret werden, das sie hpo beduncket, nit mer in gedenck zesein vergangner arbeit, wann all diener gots reden mit der that himlische dings, wiewol die zung etwan schweigt.

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Pfal. 36. ubi text. Lat.: Pfalm 18. c. sed est vulgatae editionis ps. 136.

205. Knecht gots sein gewesen und noch Patriarchen, Propheten, Apostel, jünger Christi, Prediger und heilig menschen, 1) die welt würd nie, wirdet auch nimer mer so gar verlassen, das sie nit sölch lewt zu trost hab.

206. Als aber Christus die einhellig herschaft angenomen hat, do ist der fürst diser welt verurteilt und verdamet, 2) Babilon zerbrochen, und sein hervog veriagt 3). Wiltu sehen, wie er vertriben seh worden, merck, was Christus sagt, 4) Der fürst diser welt ist komen, und hat in mir nichts. Warumb? darumb das ich den vater lieb, und wie mir der vatter gebot geben hat, also thu ich.

207. Furwar wo die lieb gots, nit sein selbst, ist, wo gehorsam, nicht die erwelung ist, do hat der tewsel nichts, vand kan die gemeinschaft anderst nit dann himlisch, die werd götlich, vad die zung new sein, Wann durch die gehorsam Christi sein wir auch gehorsam worden, durch die guad gots, in der wir widergeborn süne gots Christum haben, dem der Christ, das ist der fürsehen, mus gleichsormigt werden, Wann wir des süne sein, des die wergk wir oben d, nach ausweisung des ebenbilds, das vas auss auss dem berg gezeiget, d das ist in Christo vaserm herren, so wir des gehorsam nachsolgen, werden wir in vas selbs gerecht.

208. And darumb wenden wir allen vnserre vleis do hin, do mit wir vns als die gehorsamen mit seiner gehorsam, seiner demutikeit als die demutigen, seiner gedult als die gedültigen, vnd also in allen andern stüden vergleichen.

209. Der geftalt haben wir einerley gezüng, wann der demütikeit ift nichts verstentlichers, dann die demut, der lieb, dann die lieb, der gehorsam, dann die gehorsam, der gedult, dann die geduldt, vnd der gleichen, Wann die werck leren mer dann die wort.

210. Auf das nun der außwendigen zungen halben kein mangel entstünde, als Christus aufstig in die himel, hat er zu wolphart der kirchen under anderm die gab der zungen den Aposteln geben, do mit sie giengen in die ganzen welt und meniglich, auch mit den außwendigen worten und werden, lerten, und geben eins einhelligen gezüngs gezzeügnus Christo, seiner einigen herschung, und der zerstörung Babilonis.

211. Dise gnad weret, als lang bis ein pedes land sunder lerer hethe in seinem gezüng. Darumb ist nit ein gering schepig zeichen, das der warhaftiglich gloub, den die himlische zung erlüstigt, der die him-

<sup>1)</sup> In marg.: Canti. 7. c. quem locum textus Latinus non habet. — 2) In marg.: Johan. 16. ca. — 2) In marg.: Johan. 12. c. — 4) In marg.: Johan. 14. c. — 4) Ed. pr.: das. — 4) In marg.: Johan. 8. c. — 7) In marg.: Efa. 25. c. sed recte text. Lat.: E70. 25.

lische wergk versteet, himlische bingk redet, dar zu der Apostel vermant vnd spricht 1), Seit ir auserstanden mit Christo, sucht das oben ist, do Christus zu der gerechten gottes sist, versucht die öbern, nit die irdischen dingk, wann ir sept tod vnd ewer leben ist verborgen mit Christo in gote 2), So aber Christus ewer leben erschennet, werdet jr auch mit im erschennen in der glori.

Wie der Chrift für enthalten vnnd preseruiert wirdet von dem temflischen gyfft.

Das zweiundzwentigst Capittel. .

212. DUS brit zeichen des Christen menschen, als Marcus schreibt, ift, die schlangen ausheben, so das von ewserlicher antastung verstanden wirdet, ist es ein gab und ein offenbarung des gloubens zu der kirchen nut, und wenig verliehen, auch nit allein den guten. Hierüber, wie man sagt, ist ein kunst des zawberns, die doch do her nichts dienet, die weil unser erkündigung die zeichen erfordert, dodurch der war lebendig gloub geoffenbart werde.

213. Bud darumb erstreckt sich vnser red auf die schlangen, die listiger ist, dann alle andre thier des erdpodens, die got der herr geschaffen hat 3), die sich kan verwandelen in einen engel des liechts 4)

und under ber beften geftalt die ergiften gufft eingiefen.

214. Wider dise schlangen will vns der genst gewepnet sein, von dannen vns Paulus vermant vnnd spricht s), Legt an die wapen gog, do mit ir mögt steen wider die hinterlistiseit des tewsels, er sagt von der wepneren gots, darumb das durch eigne weißheit niemant dem tewsel obsiget, sunder nehnet dem irrthumb so vil dest mher, pe weiser er sich helt, vnd ist so vil dest genengter zu der schuld, pe mer er seiner gerechtikeit vertrawet.

215. Darumb ist ein anfangk bes tewflischen betrugs, raten zu vbermesiger weisheit und den örtern der tugenden, das du offenlich sihest in der versuchung unser ersten eltern, dann also sieng er an: Warumb ist als eben dits holy verpoten? und zu handt füret er das weib auser sich, das sie ein holy dem andern vergleichet und bekümret sich mit entlicher erkennung und austeilung eins yden dings, und dodurch gots und pr selbst vergees.

216. Bnd als die schlang verharret auf der frag, antwortet das weib, •) Bileicht darumb, das wir nit sterben, do das der lügenhaft

<sup>1)</sup> In marg.: Ab Coll'. 3. c. — 2) Ed. pr.: goty. — 2) In marg.: Gen. 3. cap. — 4) In marg.: 2. ab Co. 11. c. — 2) In marg.: Ab Coph. 6. c. — 9) In marg.: Gen. 3. cap.

erhöret, sprach er, sie wurden mit nichte sterben, sunder vil mer got gleich werden in der weißheit, nit mit menschlicher, sunder götlicher wissenheit gezieret, das inen aber got nit gunnet. Do sieng an die Creatur pr selb zu gefallen, vnd got pr missallen, do ist die gehorsam zerbrochen vnd das gebot vberschriten.

217. Darumb ift die erst tunst, des tewfels betrignus und listikept zuentgeen, Zemung der begirlikeit alle dingk zuwissen, die under der sonnen sein, da von Salomon erfarn redt 1): Ich Ecclesiastes bin gewesen ein kung Israel in Iherusalem, hab mir in meinem gemut fürgenumen, weislich zusuchen und erkündigen alle dingk, die gesschehen unter der sunnen, und hendt daran, dise aller ergste belestigung hat got geben den sunen der menschen, das sie sich do mit belüden.

218. Warlich ist es die ergst bemüung, andre dingk sinden, sich selbst verlieren, vil wissen, got vand sich selbst nit wissen. Herwiderumb wirdet den sünen gots die gnad verliehen, das sie gots vand pr selbst erkantnus die höchst weißheit achten, wie es dann im grund die höchst weißheit ift, vad was von der erforschung gesagt ist, das verstee auch von der sorgseltikeit frembdes heils.

219. Wann etlich sein zu vil engstig vnd sorgueltig, wie sie ber gemein bienen, vnd ber andern gütere verwalten, also das sie sich selbst versoumen, wider die Shristus predigt 2): Was nutt es dem menschen, so er die gangen welt gewünne, vnd sich selbst verlewrt vnd sein schaden thut?

220. Sprichstu, so ist der gemeinden nit zu dienen, der nechst ist zuuersoumen, und allein das eigen heil zusuchen, alle andre dingk sein schedlich, antwort ich, So oft und vil wir frembden nut suchen mit unserm schaden, handeln wir nerrisch und unweislich, Wann wir aber an nachteil unsers heyls andern helsen', so thun wir got ehn uberangenem werd, das uns mercklich fruchtet.

221. Des dich die gehorsam gots vergewiesen wirdet, wann bistu genordert von got andern zu dienen 3), so du das thust, gibstu got ein wirdige gehorsam, und die deiner selikeit unnachteilich ist, Ja du regierest wol vand bist geeret unter dem vold zu merung deins heils.

222. Dringftu dich aber vngeuordert ins regiment und erlangst mit gelt oder gunst die ersten statt, so dinestu andern, versoumst dich selbst, und hast vpo die belonung deiner arbeit, Wann du hast Ger gesucht, eer hastu entpfangen, dienest den menschen, von menschen wirdestu belonet.

<sup>1)</sup> In marg.: Eccl's. 1. c. — 2) In marg.: Succ. 9. c. — 3) In marg.: 1. 345 Go. 7. c.

223. Das ander halt ouch mit hohem pleis, wöllest nit mer weis sein, dann not ift, bis mesig weis, bis dir selbst nit weis pu beinen augen, alle bingt mit einer maß. Paulus spricht und leret '), Wirbet imant unter ewch weis geachtet, ber werd ein narr, do mit er weiß seb. vnnd warlich ist der nit weis, der sich nit erkennet ein thoren sein.

224. Die sich aber selbs für weis halten vund begern weis geachtet zewerden, die haben gern ein sunders, ander lewt vernichten sie, und lasen inen auferhalb des iren nichts wolgefallen, barumb sein fie gehaft lewt vnd zu regierung ober verwaltung gemeins nupes gang vutuglich,

vnnd auch einem iben schlechten einfeltigen nachzuseben.

225. Fürs drit, wiß das man fich buten fol vor vbriger gerechtifeit, als in der des tewfels ftrict ift, von dannen spricht der weiß?): Bis nit zu vil gerecht, bis nit mer weis dann not ist, erschrick nit, handel nit vnrechtlich, bis kein thor, do mit du nit sterbest, nit in beiner zeit.

226. Dann die bochst gerechtikeit im menschen ift die bochst ungerechtifeit, die höchst weißbeit des menschen ist die höchst narrheit. Brfach. vom menschen wirdet auserhalb des mittels nichts rechtgeschaffens volbracht, Darumb alles das im menschen dem höchsten zulendet, das entweicht dem menschlichen gut, den fitten und tugenden.

227. Inferm got gezimet volkummenheit, und die höchsten gepuren dem höchsten, darumb wölche die höchsten suchen, die wöllen got vergleicht werden, nit dem menschen, seben sich aus der gemeinschaft bes nechsten, vnd wandern vnter die gote, Darumb fie auch keiner frolichen

geselschaft fuegen.

228. Zum vierdten verhüte, das du nit gloubest, alle mal ein fund fein, do der will nit geet in das emferlich werd, ich bin bekentlich, versteen ist weniger dem weisen, wöllen ist weniger dem frumen menschen, aber reden und gaiften, wiewol fie innerlich fein, haben fie boch ein geent ansehen, barumb sein die nit on werck, die reden, sein nit on gute werd, die wol wöllen, wann in den felben inwendigen thaten gefellet inen got wol, welcher allein in der lieb mögen selig werden beschloffen, und in der lieb den andern tugenden ein regel und form gesetzt unnd geben hat. Db aber bie emfern bingt ber frumkeit etwas zufuegen, bas ist nemlich wenig, wo nit gar nichts.

229. Darumb, die versteen und nit reden, sein nit weis, die wollen und nit murden, sein nit gut zeheisen, die aber wollen, geiften unnd thun, die sein naugeiten besser, zu zeiten nit besser, bann die andern.

230. Wöllen ift ein gab ber natur, geiften und guts wurden erfordern die gnad, vund darumb die dife stuck vnzweisenlich und vnuer=

<sup>1)</sup> In marg.: 1. ab Cor. 3. c. - 2) In marg.: Eccl's. 3, c. sed est ut recte babet text. Lat. cap. VII.

scheibenlich zusamen verbinden, die vermeinen, das gnad nit gnad sep, vnd schreiben inen zu, was got eignet, gleich als ob in inen ein dingkt were wöllen vnd thun, wie in got ist, von dem geschriben wirdet!): Er hat geboten, beuolhen, vnd alle dingk sein erschaffen, er hat geredt, vnd es ist geschehen.

231. Des fünften nim auch war, nemlich das der unsteten natur kein stete würckung, und der zergencklichen natur kein bleibhafte vbung gepurt, der halben hüt dich, das du kein menschlich wergk ewigest, und merck, das allein got eignet, handeln durch ein einige stete handlung, darumb mögen und söllen die menschlichen würckung oft in der that unternomen werden, doch das sie beleiben in der frast der ersten guten meinung, Das auch die andere tugent stat haben, wann vil vbung der tugent mögen nit beieinander steen, Zum wenigsten in volkumenem grad.

232. Darumb ift bescheidenlich zunersteen, das Lucas spricht, Es gezimet sich, alzeit zepeten, das ist, nit zunersoumen die gebürlichen zeit zu beten, in masen der anwalt im gericht steh handelt und procedirt, der keinen termin versoumet, ob er wöl von wegen der serien oder sunst anderer gescheften etwan der sachen nit gedenckt.

233. Fürs sechst merck, das die entpfunden ewserlich his das gut werck nit meret, sunder ein zusal ist, nach dem aber in der heimlichen offenbarung 2) der herr straffet den loen menschen, gleich als wolt ex inen lieber kalt, dann nit warm sein, vnd sagt, er wölle den kuelen menschen aus im werssen, dem nach ist not zuwissen, wer warm, kalt oder kuel seh.

234. Warm ist, der vom himlischen sewr enzündet von gots wegen arbet, Kalt ist, der im wasser der begirliseit schwimet, vnd gefüret wirdet in sich selbst, nit in got, vnd im winter slewcht, Loe ist, der nit durch gots, sunder eigne his zum guten prinnet, dem das er erwelet das gefelt, dann das got gepoten hat.

235. Den 3) wil got in im nit behalten, sunder mer ausspürzen, bo mit war gemacht werd, das ein weiser gesprochen hat, die voer wolsgesellig tugent ist sorgklicher, dann die schuld, die wenig misselt.

Bon dem, das der Christen allein von im selbst ungereinigt vnnd geistlich getödet werden mag.

Das rriij. Capittel.

236. UDlgt in Marco. Db sie auch was tödlichs trinden werden, so wirdet es inen doch nit schaden. Dis lesen wir dem buchstaben nach

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Psal. 32. — ') In marg.: Apo. 3. c. — ') Ed pr.: Dem. — ') In marg.: Mar. vs. c.

in Svanne und andern war gemacht sein, und es was ein offenbarung bes geists zu nut der kirchen, geistlich dienet es zu bewerung des gloubens in uns selbst, nit zu kleinem trost des gloubenden.

237. Der selen gift ist, das sie tödet, das sie in die sündt zeucht, von diser gift ist frey, der volkumlich in Christum gloubt, aus des henden niemant rouben kan'), wann dem Christen mangelt weder gnad noch kunst, darumb das er Christum hat und der hald alles, das seiner selen not ist, dann') got der seins engnen suns nit verschont, sunder den für uns all gelisert, wie hat er uns auch nit alle dingk mit im obergeben mögen?

238. Er hat got für sich, vnd wer mag im widerstreben? er hat keinen anklager, wann inen got selbst rechtsertigt, er kan nit haben einen verurteilenden. richter, dann er hat Christum zu einem fürsprecher. darumb hat er ein bestendige lieb vnd ein lebendige hofnung. Wiewol aber der mensch durch eigne erforschung nit mag vergwiset werden, ob er goth huld oder des zorns wirdig sen, mag er doch aws vnzweiselsichen zeichen, derhalb aufgeset, ein gewisse hofnung schöpfen und die verzweislung austreiben, so die höchst bekumernus der selen ist, vnd auf der frag beruet, ob er erwelt vnnd fürsehen sen oder nit.

239. Durch die tauf vertreibt er die angst der ansechtung 3), gewint hosnung einer grosern gnad durch die firmung, Weiter benimet die hosnung den hunger ewiger speis durch das heilig sacrament des altars. Die blosen dingk, durch mangel der gerechtikeit, vertreibt die hosnung durch die waren absolucion, Die geserlikeit ans gebruch des verdiensts veriagt die hosnung durch die aufgeopferten hostien, Die verfolgung des sleischs nidertruckt die hosnung durch die heiligen Ee, Das schwert des leidens und sterbens lindert die hosnung durch die heiligen beslung.

240. Was wirdet vos dem nach absündern von der lieb Christi? bekümernus? nein, dann wir sein getöuft. die angst? nein, denn wir sein gefirmet. der hunger? Nein, dann wir haben geefsen das slesse Christi vand sein bluet getrunden. die nacheit? nein, dann wir sein auf vorgeende beicht entbunden vad haben die gerechtikeit angethun. Geferlikeit? nein, dann die hostia ist aufgeopfert. Verfolgung? Nein, dann wir sein durch die Ee mit Christo, oder ve in Christo vereinigt. Das schwert? Nein, dann wir sein gesalbet mit dem öl der barmherpikeit. Von dannen ist der Christen gewies gemacht, das in kein creatur absundern mag von der lieb gots, die ist in Christo Ihesu vaserm herrn.

<sup>\*)</sup> In marg.: 30han. 10. c. — \*) In marg.: Ab Ro. 8. c. — \*) Ed. pr.: verteisenden. — \*) Ed. pr.: fürsprechen. — \*) In marg.: Ab Ro. 18. c. pro: 8. c. — \*) In marg.: Ab Rom. 8. c.

241. Die weil aber etliche dingk sein, die schier ziehen zun sünden, als ist ergernus, tröst vns Marcus, das auch der gleichen niemant keinen gewalt thun, ob sie wöl die kleinmütigen leichtlich bewegen, vnd wo sie von grosen Prelaten gesehen werden nahent bezwingen, Wie du von Petro lisest 1), das er die heiden hat getrungen zu judischen. Derhalb ergernus aus höchst verpoten sein2), vedoch besteden sie nit, dis so lang der kleinmütig ein wolgesallen ob inen entphecht, vnd der gleichen zuthun nit achtet beschwerlich zesein, sunder sündet souil dest frever, ve mer er sihet, fürnemlich die öbern, in der selben straf verharren, von dannen er nit mit fremder, sunder eigner sünd bestedet wirdet.

242. Die andern sein, die sich einer fürbundigen gerechtikeit berüsmen, darumb das sie nit etwas sunderlichs weren, wo inen ander lewt in tugenden oblegen oder auch gleichten, und diese werden leichtlich gesergert, dann die weil sie frembo und nit ir eigne sünd besichtigen, wöllen sie (wiewol sunder) alle dingk rein machen, haben nit achtung, das der gerecht die Juvorderst sein selbst ankleger ist, und die ordenlich lieb an ir selbst anhebt, Dann der seins teils ein sunder ist, der sol die Geprecherin mit keinem stein wersen, und wirdet billich der splitter ehe aus deinem, dann das pözig aus dem fremden oug gezogen d.

243. Der gestalt sunden sie, wann sie die sünd, die nit ir sein, hassen, vnd die iren vmbgeen, wann sie des nechsten schwachheit vnnd pawselikeit warnemen, Aber den tod in inen nit spüren, Wann sie hehmslich sachen wöllen vrteilen, stuelen sie sich neben got in der hossart, vnd werden durch ein gerecht vrteil gots von den dingen besleckt, do mit sie vergebenlich sürgenomen haben, sich zu reinigen, dero ergernus hat Christus gelert.), nit zu achten sein als die auß verblendung der abzesunderten ersliesen.

244. Fürwar die weil die werd der natur got nit missallen, und die venen, so zum besten aufzulegen sein, die erste bewegung nit besteden, unwissenheit, die nit erwelt ist, entschuldiget und die teglichen sünd got nit beleidigen, So beleiben gar wenig uber durchs menschen urteil zuuerdammen.

245. Es ist auch nichts annbers, barinn vermanung vnnb straffen stat haben, bann die sünd vnd ergernus der kleynmütigen, die eins veden stannbt ermist, daun was in einem frösikeit, zeigt im andern leichtfertikeit, vnd eins red gebiert yrrthumb, des annbern sabel, darumb nühet in sich selbst sehen vnnd sein selbst warnemen.

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Ab Gal'. 2. c. — ') In marg.: Math. 18. c. — ') In marg.: Prouer. 12. c. sed est ut recte habet textus Latinus cap. 18. — ') In marg.: Sohan. 8. c. — ') In marg.: Succ. 6. c. — ') In marg.: Math. 15. c.

246. Derhalb ist ymants burch bich zunerurteilen, so bistu der selb, Ist aber imants zu loben, so bistu der nit, sunder dein nechster, des schuld du nit weist, weißt aber die deinen, Also beschlens, das der ein grosse gewißheit seiner selikeit erlangt hat, der stetig ansicht ander lewt gutheit, sein eigne bosheit, Der sich pfligt zu verdammen, die andern zu rechtsertigen.

Das ber Christen, bem niemant schabet, meniglich nüpet. Das rriili. Cap.

247. DAS letzt zeichen des gloubenden hat Marcus aufgetruckt vnd gesprochen, auf die krancken werden sie ir hendt legen vnd sie werden gesunt. Dem buchstaben nach ist es ein offenbarung des geists zu nut der kirchen, gemein guten vnd bösen. Zu der innerlichen erquickung vnd tröstung ist es ein offenbarung der gnad durch die einwonung Spristi, allein den guten vnd nit den bösen gemein.

248. Zuwissen, das all Christen, so zu samen komen in der einisteif des houpts, mit einander gliber und darumb gemeiner sein im gewin des himels, als Dauid gesungen hat 1), Ich din teilhaftig aller der die dich fürchten, Wann wir sein all in einem geiste, in einem leib gekoust<sup>2</sup>), und einem jeden mag geholsen werden von dem andern, vund wirdet nit gesunden, der des andern hilse nit bedürse.

249. Darumb mögen und söllen wir einander helfen, und einer bem andern die hendt auflegen, das ist, hülf thun, und der frucht seins eignen werds teilhaft machen, do mit das lob gots aufneme in viler herzen, wöllen wir nun erkundigen, wie wir nit on nuz schaffen, das wir schuldig sein, nemet war, zwei dingk erfordert die notturft.

250. Das erst, das wir die hend nit aussegen denen, so durch ein bestendig vrteil gots weiter nit zu helsen ist, wann einem doten wirdet die erznei vergebenlich eingeben, das ist, das die schrift sprichts), Den got verachtet hat, den wirdet niemant bessern, And ob ouch drey man entgegen sein würden 1), Noe, Daniel und Job, Dennoch werden sie das vrteil gots nit endern, fürwar dem Christen menschen gebürt, in allem seinem thun das götlich vrteil fürzuseben den eignen begirden.

251. Zum andern, das wir in der gemeinschaft unser werd entlich nichts anders suchen, dann das götlich lob außgebreitet und großgemacht werde, eins sölchen gemüts, das uns nichts angenemers sen auf erdboden, dann die großmachung gots.

<sup>&#</sup>x27;) In marg.: Pialm. 118. — ') In marg.: 1. ab Cor. 13. c. sed est cap. 12. — ') In marg.: Eccl'é. 7. c. — ') In marg.: Egch. 14.

- 252. Bud nemtich der gestalt, wo durch unser nit sein, dann unser sein, got möcht baser gelobt werden, das wir lieber wölten zenicht werden, dann leben, wo seinem götlichen lob in verzeihung aller unser verdienst struchtlicher möcht gedienet werden, das wir andern zu gutem nit allein abtreten wölten die nug der natur, sunder auch die frucht der gaben oder der gnaden. Wo die glori gots wachsen möcht, durch das ich mich Ehristus verziehe, seiner verdienstnus, sampt der gerechtiseit zum himel, so wölt ich mich des allen fren williglich verzeihen.
- 253. Beschlistich sol der volkömen Christ auß ganzem herzen on alles gedicht, wiewol es on trawriseit schier vnmöglich, ist es aber mügslich, das yn frewden beschee, frölich, vmb der glori gots willen, wo die meer erhöhet würde, durch sein absündrung von got, dann durch sein beisein, abtreten der ewigen glori vnd sich gots verzeihen.
- 254. Die vrsach bits alles ift, bas ein veber got mer bann sich selbst lieben, bas götlich lob mer bann sein wolphart suchen, begern, vnd all seins vermügens fürdern sol, Dann wie wirdet er sunst got lieben viber alle bingt?
- 255. Du haft die leer gehört, nim ein beispiel. Mopses ') forchte, das die eer gots vermindert würde von der abtilgung des Frahelischen volcks meer, dann aus seiner verurteilung, erwelet er aufgelescht zewerden aus dem buch des lebens.
- 256. Do Paulus besorgt 2), das die eer gots meer abneme aus der Juden vnglouben, dann das sie wüchs aus seiner verlassung, wünsichet er im von Christo abgesündert zuwerden, seinen brüdern zu gut, got zu gröseren lob.
- 257. Nym war, also haftu des gehorsams und der verlasung höchsten grad, do durch die vernünftig creatur, die aus nichte mechtiglich entstanden, von der sünd gnediglich erlöset, und von yr selbst zenichte worden ist, mit einem steten lob zu und in iren ansangk widerkumet, durch Christum unsern berrn.

He endet sich das Büchlein Von entlicher Volziehung ewiger fürssehung, wie das zu götlichem lob vnnd gemeiner wolfart der erwirdig gothgelert vater Iohannes von Staupih Vicari auf emfig anregen guter frewnd eilent in latein beschriben, vnnd doctor Christossel Schewrl von puncten hu puncten getrewes vleis getewtscht, vnd Friderich Pehpus gestruckt hat, zu Nurmberg, am abent Sebastiani. Anno. 1517.

<sup>1)</sup> In marg.: Ero. 32. c. — 2) In marg.: Ad Rom. 9. c.

## Federicus Peypus Lectori.

Cernin' modo, pluris faciundum testem oculatum vnum quam auritos decem, nunc erratula pie emenda, corrige edoceri paratos: si hoc displicet, non reprehende, non latra, non damna, consule prius ne teipsum iudices, scribe, publica, ede meliora; nos si quae bona sunt soli deo adscribimus, deo trino, deo vni, cui laus et gloria. Vale. Viue.

15. M. 17.
Fortes fortuna formidat.
C. S. D.



| quae noc volumine continentar sc                                                           | rib | u:        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| I. Litterae testes. 7. Dec. 1510                                                           | p.  | 13        |
| II. Concionum epitomae. Sententiae. Sermones convivales 1517                               | D.  | 13        |
| III. De imitanda morte Jesu Christi libellus                                               | r   |           |
| 1515                                                                                       | p.  | <b>50</b> |
| IV. De amore Dei libellus. 1518                                                            | p.  | 88        |
| V. De sancta fide christiana libellus. 1525.                                               | p.  | 119       |
| VI. Libellus de exsecutione aeternae praede-<br>stinationis a Ch. Scheurlo Noribergensi ex |     |           |
| Latino in Germanicum sermonem versus.                                                      | ,   | •         |
| . 1517                                                                                     | p.  | 136       |

. .

# Corrigenda.

P. 13. Litterae testes, quas ad hunc usque diem typis nondum excuese purevi, imp estee sed parum diligenter editae sunt in libro qui inscribitur: D. Martin Luthers ungebruckte Briefe, mitgetheilt von D. Gottfried Schate, vol. I. p. 385. - p. 28. v. 29. lege: domit. p. 29. v. 26: haupter sachen. - p. 42. v. 33: vnb. - p. 45. v. 23: gemainschafft. — p. 51. v. 28: in. — p. 56, not. 8: B. freytverleut p. 57. v. 34. init. dele: er. — p. 60. dele notam 5. — p. 63. v. 9 dele ') post empgen et pone inter emig et leben, - p. 68. v. 23. lege: vaterlichen. — p. 69. v. 18. A et B habent: anhenges. — Ibid. v. 24. A habet: sufften. - p. 71. v. 31. lege: reichmachunge. - Ibid. not. 14. dele: et B. — p. 74. v. 32 lege: vmbmechfeln. — p. 76. v. 31: funden bat. - p. 80. v. 32: ber gewaldt. - p. 82. not. 5. B copulam ist non omittit, sed habet: staffel ift, burft. - p. 83. not. 4: Sapi. roffi. c. - p. 85. not. 11: Bs. ittj. - p. 86. v. 12: forberlich. - p. 87. not. 6. dele: et B. — p. 90. v. 26. lege: Staupitium. — p. 93 not. 4: Anno. M. D. gviti. - p. 98. not 4: wellhehem pro welchem. - p. 100. not. 10: öbe. - p. 102. v. 25: einbilbung. - Ibid. not. 16: 14) C. p. 106. not. 15: D. die frucht götlicher. - p. 107. not. 3: Sic. - p. 110. not. 10. adde: Idem D. — p. 118. v. 33. lege: mit. — p. 125. v. 2: scheblichem. - p. 128. v. 18: bie. - Ibid. not. 16: wann mpr. p. 135. v. 28: verdienstlich. - Ibid. v. 31: 1). - p. 147. v. 15: benennung. - p. 150. v. 10: aller marhafft. - Ibid. v. 35: sprech. p. 151. v. 17: rebet fie. - p. 153. v. 27: onterzetruden. - p. 154. v. 20: ber fünd pro bes fünd. - p. 159. v. 25: Chrifti. - Ibid. v. 35. dele comma post allein. - p. 164. v. 11. lege: egebachten. - p. 169. v. 25: nit. — p. 175. v. 9: Worumb.



# In demfelben Berlage erschien vor Aurgem:

Christoph Scheurl's Briefbuch, ein Beitrag zur Geschichte ber Reformation und ihrer Zeit, herausg. von Franz Freih. von Soden und & A. F. Anaake. 1. Bb. Briefe v. 1505—1516. brch. 1 Thir.

Die Herausgeber sagen in dem Borwort: "Jum ersten Male wird hier eine Auswahl aus der Correspondenz eines Mannes mitgetheilt, der, wenn auch nicht mit der Kraft eines Luther und dem Einflusse eines Melanchthon, wenn auch nicht mit der Bedeutung eines Reuchlin und eines Erasmus, doch als eine Person minderen Ranges den verschiedensten Berhälmissen nahe getreten ist. Seine Freundschaft mit Trutvetter, dem Lehrer Luther's, mit Staupis, dem geistlichen Bater des Resormators, mit Carlstadt, dem stürmischen Freunde wie Geguer des kilhnen Mönchs, mit Spalatin, Amsdorff, mit Eck und Cochleus, ja mit Lyther und Melanchthon selbst und vielen anderen Personen, welche alle mit ihm in schriftlichem Berkehre standen; seine vielfachen Stellungen, als Syndicus der Deutschen in Bologna, als Prosessor in Wittenberg, als Rechtsbeistand in Nürnberg, als Gesandter in mehreren Angelegenheiten, in denen er selbst dies nach Spanien gekommen; seine Belesenheit und klassische Bildung, seine Theilnahme an allen Ereignissen und seine Sorgsalt im Berzeichnen derselben — berechtigen wohl dazu, ihn der Geschichtssorschung mehr als disher zugängslich zu machen ".

Das litterarische Centralblatt für Deutschland. 1867. Nr. 44. außert sich barüber: "Die Beröffentlichung bieser Correspondenz tann von allen Freunden ber Reformationsgeschichte nur mit Freuden begrüßt werden. Der Gebrauch bieser Briefe ist burch Beifügung erläuternder sachlicher Anmertungen in wünschenswerther Weise erleichtert. Der Druck ist correct."

Welcher Gewinn sich übrigens aus bem Briefbuche wird erzielen laffen, bavon liefern die Sinleitungen zu den einzelnen Schriften Staupitens hinreischen Beweis. Der zweite Band des Briefbuchs, welcher mit dem bedeutungsvollen Jahre 1517 und mit einem Schreiben an Luther beginnen wird, erscheint im nächsten Jahre.

## Früher erschienen:

- Cauer, Dr. Ch. Ueber die Flugschriften Friedrich's des Großen aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. 1865. brch. 8 Sar.
- Buttmann, Alley. Die griechischen anomalen Berben in systematischer Folge. Als Anhang zur Buttmann'schen griech. Grammatik ausgearbeitet. 2. verb. Auflage. 1866. brch. 4 Sar.

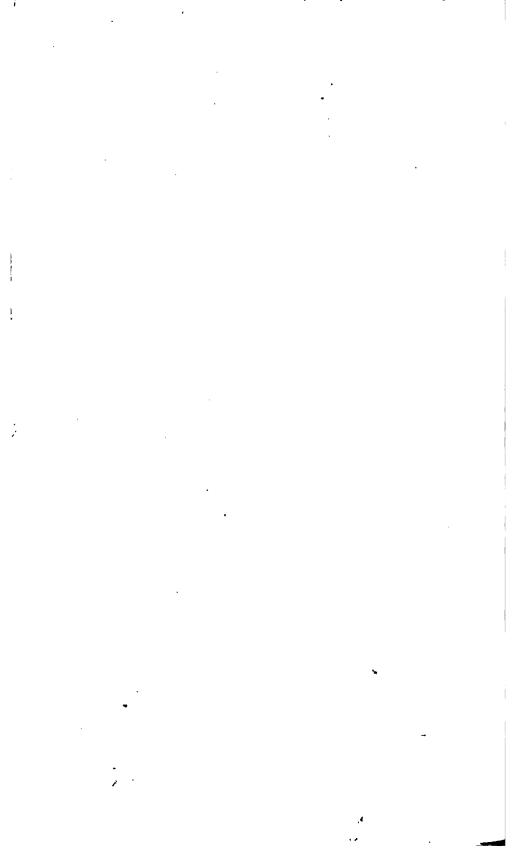

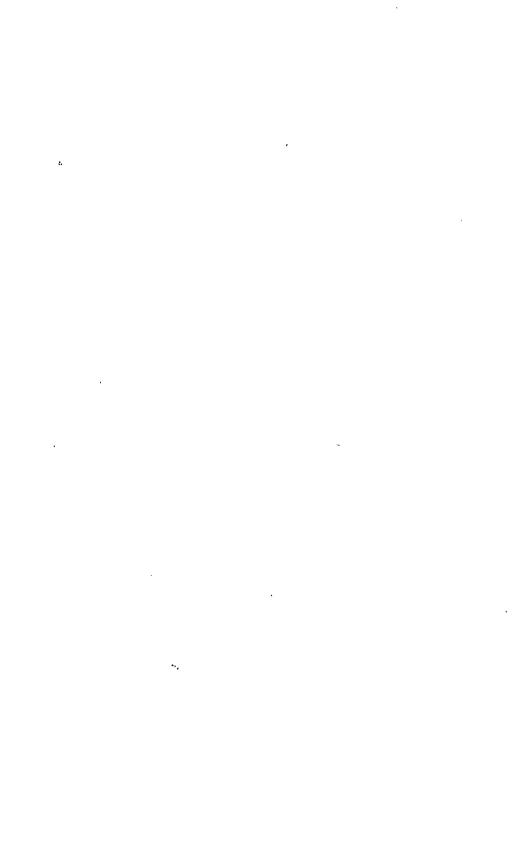

Potisdamiae: typis Alberti Arndtii.



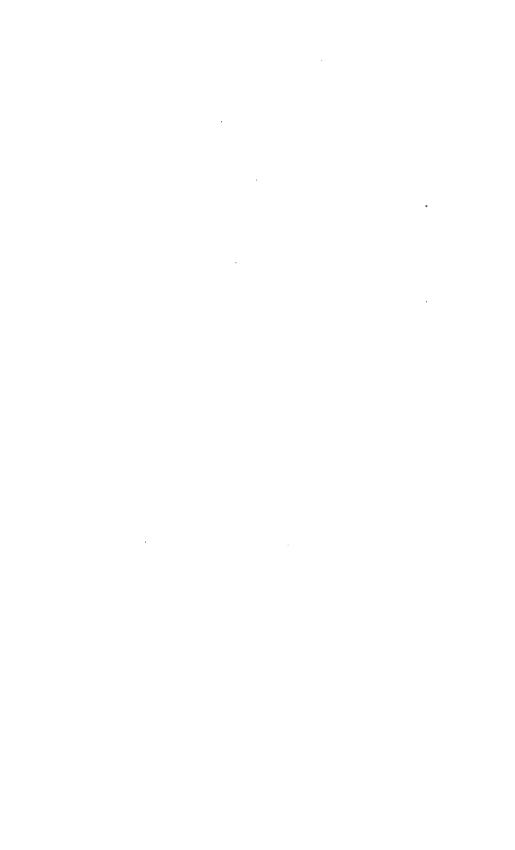

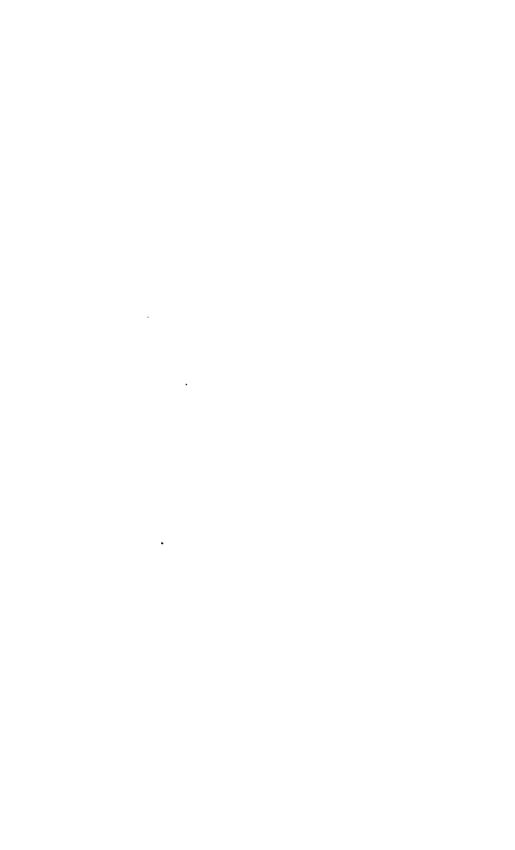

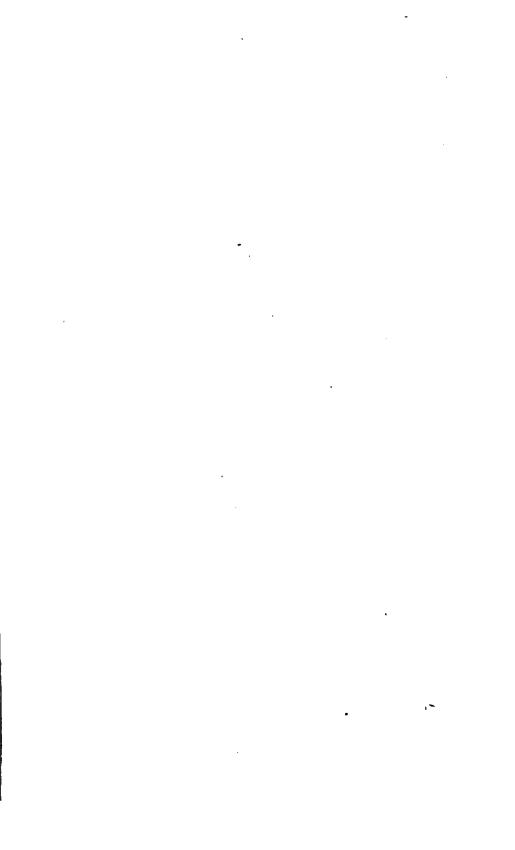



